

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

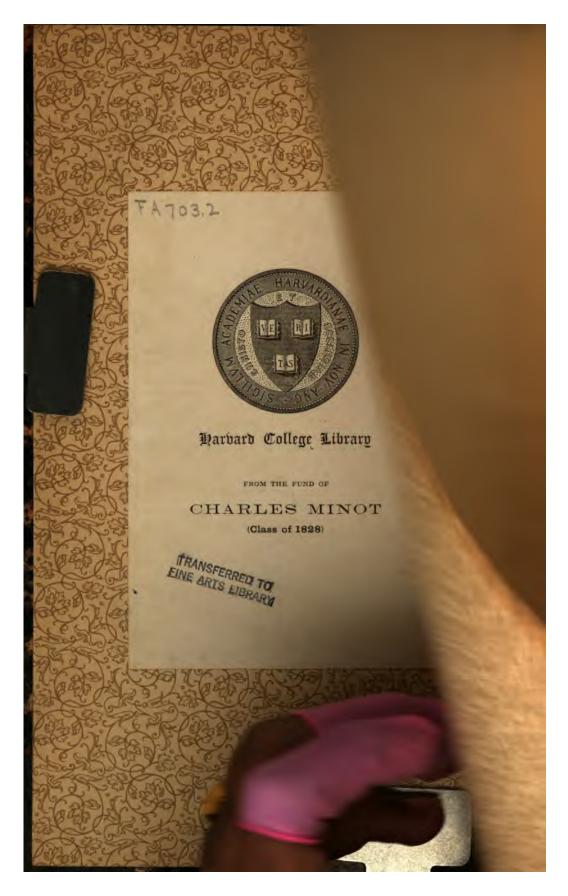



PER LA

# DELL'ARTE SENESE

RACCOLTI ED ILLUSTRATI

DOTT. GAETANO MILANESI

0300

OMO III.

" XVI.

# **DOCUMENTI**

3

PER LA

# STORIA DELL'ARTE SENESE

RACCOLTI ED ILLUSTRATI

DAL DOTT. GARTANO MILANESI

~**3€**~

Tomo III.

SECOLO XVI.

SIENA Presso onorato porri 1856 11 1 53,2

JUN 1 1904

LIBRARY.

Minot fund

#### AI LETTORI CORTESI

# 1' Editore

Il primo concetto, pubblicando questa raccolta di Documenti, fu quello di darli divisì in due Volumi. Di fatti, contenendo il primo quelli che a' Secoli XIII e XIV appartengono, il secondo avrebbe dovuto racchiudere quelli che a' Secoli XV e XVI si referiscono — E questa indicazione non fu omessa nel frontispizio — Ma poichè i Documenti del primo di questi due Secoli, ordinati e stampati, sono giunti a formare un Volume di una mole giusta e proporzionata, cangiando proposta ho divisato con i Documenti spettanti al Secolo XVI di formare questo terzo Volume che sarà l'ultimo della raccolta — Ora, Lettore mio cortese, abbi per non apposta nel Volume antecedente la indicazione di secolo XV e XVI, giacchè non vi troverai che i Documenti al primo di que' secoli relativi, essendosi riserbati, come già dissi, quelli del secondo a questo Volume.

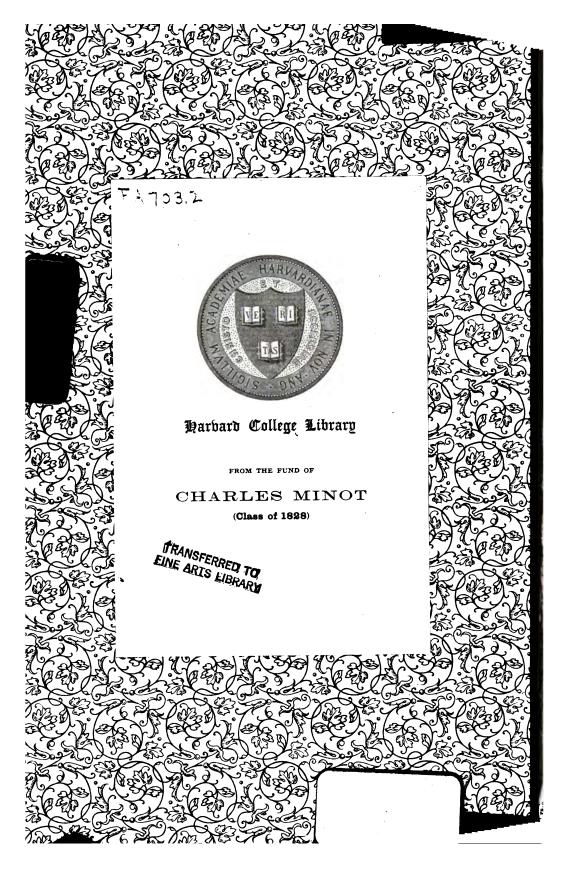

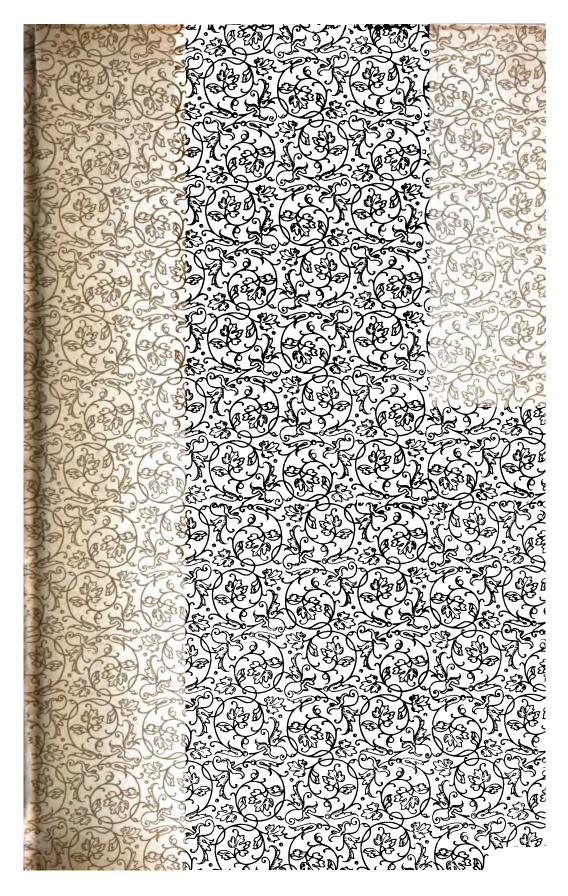

dicta civitate usque et donec compleverint dictam capellam, prout in dicta scripta patet, ad quam se referunt: et casu quod non accedant ut supra, devenerunt ad hanc compositionem et acordum una: quod dictus ser Oliverius dicto nomine possit locare dictam capellam cuilibet videbitur et placebit, remanente firma dicta sententia inter dictas partes; et casu non sit servata dicta conventio, et ad espensas dictorum magistri Pauli et Andree; et quod dicti magister Paulus, et magister Andreas teneantur solvere totas expensas fattas in dicta causa, et faciendas pro dicta causa, si esset venturus Senas dictus ser Oliverius.

Actum ad Banchum juris curie Mercantie civitatis Senarum, coram Marcho Jacobi de Pasqualis et Bartolomeo Mattei de Fantozis testibus.

#### NOTA

Elisabetta di Urbano di Paolo pittore nato in Siena nel 1468 e sposato ad Elisabetta di Matteo, non ho altre notizie, fuori di questa che ci dà il presente documento, e dell'altra che lo mostra occupato nel 1484 a dipingere le volte del nostro Duomo. Non so se esista tuttavia la pittura condotta da lui nel Duemo di Massa in compagnia di Andrea di Niccolò, il quale trovo che nel 1489-90 (vedì il Documento 304 del II Volume pag: 425.) è pagato di alcuni lavori fatti alla Compagnia della SS. Trinità; che nel 1470 dipinge un tabernacolo per la Compagnia di S Bernardino, e nel 1477 ha quarantaquattro lire per aver condotto a fresco la storia di S. Lucia nella facciata dell' Oratorio della Compagnia sotto il detto titolo, come apperisce dalla seguente memoria. Nel 1469 Andrea sposò Angelica di Francesco di Michele, e nel 1512 Elisabetta di Giacomo d'Antonio.

1477. Maestro Andrea di Niccolò di Jacomo dipentore die avere per infino a di 13 Aprile lire quarantaquatro, i quali (danari) sono per la storia di santa Lucia, la quale fecie ne la nostra facia. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Libri della Compagnia di santa Lucia, Registro C. II. carte 149.)

La denunzia de' suoi beni del 1491, rinnuovata nel 1498, dice così:

Terzo di San Martine, Chonpanguia di San Giusto.

Dinauzi da Voi spettatissimi cittadini a fare la nuova Lira.

Exponsi con debita reverentia alle vostre umanitadi per me Andrea di Niccolò di Jacomo dipentore ò gl'infrascritti beni.

Una casa possta nella Companguia di San Giusto, di valuta di fior: 50 ed à bisongnio di molti achoncimi, sichome al presente si vede. So' povero chon alchuanto debito et poco ghuadangno Achomandomi alle vostre Spettabilità et Reverenzie; che Christo vi chonservi in filice isstato di gratia. (ARCHIVIO DELLE REPORMAGIONI DI SIENA. Denunzie de' Beni Vol. 91.)

### 1500 26 Novembre

Inventario delle robe lasciate da maestro Neroccio di Bartolommeo Landi pittore. (ARCHIVIO detto. Rogiti di Ser Francesco Santi.)

Al nome di Dio, a dì 26 di Novembre 1500.

Apreso sarà scritto l'inventario di tutte le robe mobili et inmobili de le rede di *Neroccio* di *Bartolomeio* dipentore, scritte per mano di me Antonio di Ghoro di Senso, a preghiera di Bartolomeio di Benedetto e di Giovani di Pietro di Bartolomeio nipoti di detto *Nerocio* e fratelli cugini et carnali a le dette rede di detto *Nerocio*, e di loro volontà, e in loro presentia questo dì detto di sopra. In prima:

(Omissis) Uno quadro di Nostra Donna posto sul tabernachulo chole tenducie apichate.

#### Cose di buttiga

Due porfidi da macinare, pezi grandi piani, e uno picholo quasi un mattone grande.

Uno tondo di serpentino picholo, ha el Pachia (Girolamo di maestro Giovanni del Pacchia pittore senese) sta a Roma.

Uno paro di barde ingessate. Uno pezo di marmo carrarese br: 3. — Uno pezo di marmo carrarese di circa um braccio. — Uno altro simile. — Uno pezo di marmo carrarese di circha br: 3 — Uno pezo di marmo da macinare, di circa un br: — Una rota cor una piletta. — 3 pezzetti di porfido da macinare con macinelle. — Due pezi di petra, l'uno br: 3 l'altro circa br: 1 1/2 e grossi 1 br: — Una tavoletta da riscapata. — Due cassette da colori. — Un altro scanello da disegnare. — Uno pezo di modello di noce per la base di sancta Caterina.

Seghuita cose di buttiga di Neroccio.

Sette teste di gesso di mezo rilievo, parte in tondo, e parte in quadro. — Una testa di papa Pio; di terra. — Una figura d' um br: di terra cotta. — Una sancta Chaterina di terra cotta di circha d'uno br: Una testa di terra cruda di sancta Caterina seconda. (da Siena) — 3 teste d' um braccio di rilievo. — Una testa di tucto rilievo. Un san Bernardino, la testa di tucto rilievo di terra. —

Due pezi di pilo di marmo, antichi. — Uno tondo di marmo, entrovi una testa. — Un' pezò di marmo quadro, entrovi una testa. — Una testa di tucto rilievo, antica. — Un altra testa di bambino di marmo, anticho. — Uno capitello di serpentino. — Un altra testa di marmo di tutto rilievo, tonda. — Un altra testa di tucto rilievo di naturale. — Una testa di don Federigo, (d' Aragona) di carta. — Uno telaio da dipentori. — Due predelle d'altare ingessate. — Una forma di gesso, e due aquile. — Un quadro di braccia 1 1/2 di prospettiva d'uno casamento. — 8 modelli da dipentori di figure. — 3 Madone; una di Donatello di gesso, et due di Neroccio. — 43 pezi di forme di rotture antiche di gesso atachate a lo scriptoio. — 3 gessi d'Apollo. — 3 teste et un piè di gesso. — 2 mani di cera, et due torsi di cera.

Anno Domini MCI. Indictione v, die vero xvi Decembris.

Exhibitum et productum fuit supradictum inventarium per Jeronimum domini Andreocci de Cinutiis de Senis.

#### NOTA

Neroccio di Bartolommeo di Benedetto della nobile famiglia de' Landi detta del Poggio (Malavolti), per differenziarla dall' altra famiglia de' Landi Sberghieri, nacque nel 1447. Prese per sua donna in prime nozze Elisabetta di Antonio Cigalini, mortagli nel 1483, e per sua seconda moglie, Lucrezia di Antonio Paltoni nel 1495, la quale gli partori vari figliuoli, e tra questi Antonio che continuò l'arte paterna della pittura. Ma Neroccio fu anche scultore, e di lui rimangono ancora due opere; la statua cioé, di santa Caterina delle Ruote nella cappella di S. Giovanni in Duomo, e il sepoloro del vescovo Tommaso Piccolomini del Testa, oggi appeso sopra la porta del campanile di esso Duomo. (Vedi i Documenti 284. e 291 del H Volume.) Morì Neroccio nel 1500, come mestra il presente documento.

Le memorie che ho raccolto delle altre sue opere tanto di pittura, quantu di scultura, sono queste-

1467. A Neroccio dipentore -- Lire una -- contanti -- per resto di dipentura d'uno quadro aveva fatto a frate Giovanni nostro correttore. (Archivio del Patrimonio Ecclesiastico. Compagnia di san Girolamo. Reg. B. I. c. 152.t.)

1468. Nerocció - dipentore -- de' avere lire diciassette, e quagli sono per factura d'uno santo Girolamo di tera chotta e dipentura. (Anchivio e Libro detti. a pag: 52 tergo.)

1480 14 Novembre.

L'eredità di maestro Lorenzo di Pietro dipentore, detto Vecchietta, de'avere a' di xiiii di Novembre scudi trentasei d'oro larghi gravi; sono per tanti fatti buoni per la detta redità Neroccio di Bartolomeo di Benedello dipentore, de' quali sono per le ragioni d'una tavola che fu di maestro Lo-

renzo, la quale se gli è venduta, — come di tutto fu roghato ser Bernardino di Pietro. (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DELLA SCALA. Libro bigio dal 1473 al 1485 a carte 248.)

1480-81 10 di Febbraio.

Neroccio di Bartolomeo di Benedetto dipentore a di 10 di Feraio, soldi cinquanta per dipentura d'uno tabernacholo per lo Crociefisso. Lire 2. sol: 10. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLUSIASTICO. Libro della Compagnia di 8. Gio: Battista della Morte. Reg. E. 11. a c. 45.)

1484-85 28 di Febbraio.

A Neroccio dipentore a' di 28 di Feraio lire vintiquatro contanti e per lui a Mariotto da Volterra, suo gharzone; sonno per tanti deba avere per la Madona in corte delle camare di sopra. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Libro del Camarlingo del Concistoro ad annum a carte 73 tergo.)

#### N.º 3.

# 1502. 29 di Giugno

Allogazione delle pitture della Libreria Piecolomini nel Duomo di Siena a maestro Bernardino, detto il Pinturicchio, pittor perugino. (ARCHIVIO detto. Rogiti di Ser Francesco di Giacomo da Montalcino.)

In nomine Domini, amon. Sia noto a qualunche leggiarà, o vedarà la presente scripta, come el Reverendissimo signor Cardinale di Siena, questo di XXVIIII di Giugno MCCCCCII alluoca et cottima a maestro Bernardino detto el Pentorichio, pictore perusino, a dipengiare una Libreria, sita in nel Duomo di Siena, co le infrascripte conditioni et pacti, cioè:

Che durante el tempo che quella si dipengiarà, non pigli altro lavoro a dipingiare, o fare in tavola o muro, tanto in Siena, quanto altrove, per lo quale la pictura de essa Libraria si habbia a differire, o tardare.

Item; sia tenuto et debba lavorare la volta de essa Libraria con quelle fantasie, colori, et spartimenti, che più vaga, più bella, et vistosa iudicarà, di buoni, fini, et recipienti colori, a la forgia et disegni che hoggi chiamano grottesche, con li campi variati, come più belli et più vaghi saranno stimati.

Item; sia tenuto et debba, quando in mezzo de la volta non sia arme di Monsignore Reverendissimo dipinta, farne una richa et bella di quella grandezza che sara indicata proportionalmente necesssaria, secondo la grandezza et altezza de la volta. Et quando vi sia dipinta, rifarla di nuovo. Et essendovi di marmo, similmente sia tenuto dipingiarla, come di sopra, indorarla et farta bella.

Item; sia tenuto oltra la volta, in fresco fare diece istorie, ne le quali secondo li sarà dato in memoriale et nota habbia a dipingere la vita de la santa memoria di papa Pio; con quelle persone convenienti, gesti, et habiti che ad exprimerla bene sonno necessarij et oportuni; con oro, azzurro oltramarino, smalti verdi, azzurri, et altri colori recipienti ch'al pagamento, istoria, loco, et allui si conviene.

Item; sia tenuto decte figure lavorate in fresco, come di sopra, ritoccharle in secho, et rifinirle di buoni colori, nudi, veste, appannamenti, arbori, paesi, città, arie, et finbrie, et fregiature.

Item; volendo la mezza Lunetta ricingiarla, che viene sopra el quadro, farli figure o altro, sia in suo arbitrio, o vero sfondarla a paesi et altro, come iudicar possa.

Item; sia tenuto fare li pilastri che spartano et ricengano li quadri in li quali vanno le istorie depinte, li capitelli, cornici, et base ornate d'oro; et similmente li lavori, cioè fregi vanno in quelle, di buoni colori et fini, come meglio et più vaghi siano.

Item; sia tenuto fare tutti li disegni delle istorie di sua mano in cartoni et in muro; fare le teste di sua mano tutte in fresco, et in secho ritocchare, et finire infino a la perfectione sua.

Item; sia tenuto da pilastro a pilastro sotto le istorie fare uno quadro, in nel quale sarà uno epithaphio, o vero indice della istoria sopra quello dipenta, et quello in verso o prosa vi si possa scrivare, facendo in la base de esse colonne et pilastri le armi di Monsignore Reverendissimo.

Et acceptato per maestro Bernardino prefato fare la volta di quella perfectione si richiede, et li quadri diece della richezza et bontà et (sic) conveniente; per suo salario et mercede, esso Reverendissimo Cardinale promette darli ducati mille d'oro di Camara, cioè ducati 1000 d'oro di Camara, in questo modo, cioè: che in prima, esso Reverendissimo Cardinale in Venetia gli farà pagare ducati dui cento d'oro di Camara, per comprare oro et colori necessarij, et cento altri ducati simili fare in Perugia

pagarli ad suo beneplacito per suoi bisogni et condurre robbe et garzoni a Siena. Per li quali trecento ducati, che avanti se li sborsano, esso maestro *Bernardino* sia tenuto dare bone et idonee cautioni, scontarli in esso lavoro. Et quando Dio altro facesse, farli buoni et restituirli ad esso Cardinale interamente. Intendendosi però, che quando havesse facto parte del lavoro, pro rata di quelli si habbino a scontare. El resto sieno li fideiussori tenuti al prefato Reverendissimo Cardinale restituire interamente senza exceptione alchuna.

ltem; finito sia ogni quadro, esso Cardinale in Siena li farà pagare ducati cinquanta d'oro di Camara, et così continuarà in tutto. Et finiti siano interamente, li pagarà li duicento ducati restanti, infine del lavoro et pictura.

Item; promette esso Reverendissimo Cardinale a maestro Bernardino prefato, in prima per suo habitare in Siena gratis, durante el tempo che pingiarà essa Libraria, farli prestare una casa vicina al Duomo et Chiesa.

ltem; legname per fare li ponti, farli etiam dare calcina et arena a bastanza.

Et perchè esso maestro *Bernardino*, fino lavorarà in essa Libraria in Siena, ha di bisogno di grano, vino et olio, per lo pari prezzo el comprarà da altri, sia tenuto pigliarlo dal factore di esso Cardinale in sconto et pagamento dell' opera et pictura farà.

Et per observantia di decte cose, le parti sopradecte, cioè: Monsignor Reverendissimo obbliga sè personalmente et suoi beni et heredi, mobili et stabili, presenti et futuri, che interamente se observarà al decto maestro *Bernardino* tutti i capitoli et conventioni vi so' connominati et expressi, et pagarli interamente la decta quantità di ducati mille d'oro in oro di Camara in nel modo et tempi sopradecti.

Et el decto Bernardino dall'altra parte promette et obligagasi interamente observare quanto di sopra si conthiene al prefato Reverendissimo Cardinale, et dare suffitiente cautione per li trecento ducati d'oro di Camara che gli si prestano, come di sopra: obligando anchora sè personalmente et suoi beni et heredi, mobili et stabili presenti et futuri, che in ogni et ciascheduna parte interamente observarà a tutte le cose convenute et di sopra promesse et capitulate; intendendosi ogni cosa a buona fede, et senza fraude alcuna.

Et io Francesco Cardinale Senese sopradecto so' contento e prometto come di sopra; et per fede de la verità ho scripto questi versi di mia propria mano, anno, di et mese sopradecto.

Io maestro Bernardino detto di sopra, so' contento e prometto quanto di sopra si conthienj e prometto quanto di sopra si chontiene (sic) e per sede de la verità o iscritto queste versi di mia propria mano, anno, dì, et mesi sopradicto.

Anno Domini Millesimo quingentesimo secundo, inditione quinta, die vero vigesimanona mensis Junij.

Constituti personaliter coram me notario publico et testibus infrascriptis Reverendissimus in Cristo pater, et dominus, dominus Franciscus de Picolominibus S: R: E: Cardinalis Senensis et discretus vir magister Bernardinus alias Penthorichio perusitus pictor, et ostensa eisdem supradicta scripta et supradictis subscriptionibus eorum propria manu respective factis, ipsaque scripta eis seriatim lecta et ipsa diligenter cum supradictis subscriptionibus diligenter inspecta; confessi fuere medio juramento 'ad delationem mei notarii infrascripti: videlicet idem Reverendissimus Dominus supra dictam suam subscriptionem que incipit: Et io Fraucesco Card: et finit sopradecto: fuisse scriptam sua manu propria. Et dictus magister Bernardinus suam supradictam subscriptionem que incipit: Io maestro Bernardino: et finit sopradicto: fuisse et esse scriptam ejus manu propria. Et omnia et singula tam in supradicta scripta, quam in ipsis subscriptionibus descripta, fuisse et esse vera, et ea attendere et observare prout in eis continetur in verbo veritatis asseruerunt, et sibi ad invicem promisecunt omni meliori modo.

Acta fuerunt premissa Senis in domo habitationis prefati Reverendissimi domini Cardinalis sita apud Ecclesiam et in parochia Ecclesie sancti Vigilij de Senis, coram et presentibus ibidem venerabilibus et discretis viris domino Francisco Nannis Sarteanensi canonico, cathedralis Ecclesie Senen: cappellano; Luca Bartolomei Cerini de Senis, ipsius Reverendissimi domini Cardinalis familiaribus: Fortino Laurenti, magistri Marci; et Luca Salvij de Vieris, civibus Senensibus, testibus presentibus vocatis et rogatis.

Et ego Franciscus Jacobi Ilcinensis publicus apostolica et im-

periali auctoritate notarius et judex ordinarius Senensis et ad presens archiepiscopalis Curie Senen: scriba, predictis recognitionibus et aliis in eis et dicta scripta contentis, dum sic, ut premittitur, dicerentur et fierent, interfui et ea rogatus scripsi.

#### NOTA

Per questo importantissimo documento si stabilisce non solo l'anno dell'allogazione delle pitture della Libreria Piccolominea (argomento di molte conghietture e controversie) me si dà luogo ancora non tante a ricercare il tempo, in cui il Pinturicchio può aver dato a loro principio e condottele a fine, quanto a mettere innanzi alcune considerazioni, e dubbi gravissimi circa alla parte che in quelle pitture vuolsi avere avuto il divin Raffaello. Ed in quanto alla prima ricerca, dirò, che sebbene abbia essa non leggiera difficoltà, mancando prove sicure per stabilire alcun che di certo in proposito; pure non pare molto fuori del verosimile, che il Pinturicchio, per disporre le cose sue a Perugia, accordarsi con quei giovani che dalla patria, o da altrove avrebbe chiamato ad aiuterlo, e preparare li schizzi e i cartoni delle storie, non dovesse spendere minor tempo di dieci mesi, o d'un'anno. Infatti nel testamento del Cardinale Piccolomini fatto nel 30 di Aprile del 1503, e così dieci mesi dopo quell' allogazione, ricordansi le pitture della Libreria, come se fossero appena incominciate. Rispetto poi al tempo in cui può egli averle finite, sappiamo dalle memorie contemporanee e dalla testimonianza degli scrittori, che il Pinturicchio dal 1503 al 1506 quasi continuamente dimorasse in Siena, e che in questo spazio facessevi, oltre le pitture della Libreria, altre opere ; come gli otto piccoli freschi della cappella di san Giovanni Batista in Duomo, compiti nell'Agosto del 1504; la tavola per l'altare de' Piccolomini in San Francesco, finita uel Settembre del detto anno : e finalmente il cartone della Fortuna pel pavimento del Duomo, pagatogli nel Marzo del 1505. Dal che si verrebbe a risolvere, che il Pinturicchie lavorando nelle storie della Libreria interrottamente, non le abbia potute condurre at loro ultimo compimento, prima del finire dell'anno 1506. Nè questo termine da me assegnato sembri troppo breve, attesochè, oltre la ragione che dopo il 1506 egli ebbe a fare fuori di Siena altre opere, ci è l'altra della nota speditezza del pittore, il quale e dai giovani che aveva chiamato di fuori, e da quelli che dovette trovare in Siena, fu grandemente aiutato in quel lavoro. E tanto più mi persuado di questo, considerando che egli nel tempo di sette, o otto anni condusse le pitture di Roma, di Orvieto, di Perugia e di Spello, le quali sommate insieme, fanno maggior lavoro di quello della Libreria Piccolominea. Ma con più precisione si saprebbe tutto questo, se fosse fino a noi pervenuto il lodo che certamente deve essere stato dato di queste pitture. Pure dal seguente Documento si conosce che nel 1508-9 il Pinturicchio aveva già compito non solo quelle pitture, ma ancora il fresco della coronazione di Pio III., fatto da lui mella parete sopra la porta della Libreria, oltre la tavola della cappella Piccolomini in S. Francesco.

Anno Domini 1508 (stile comune, 1509) die zrui Januarii.

Cum hoc sit quod Bernardinus olim Beneditti ditto el Pentorichia de Perusia, habitator magnifice civitatis Senarum, pictor, fecerit multa opera et picturas olim magnifico domino Andres olim domini Nannis de Piccolominibys de Senis, et ejus heredibus, videlicet: Librariam in ecclesia catedrali Senensi, cum omnibus picturis ibidem existentibus: et extra dictam Librariam in pariete muri, videlicet incoronationem santissimi papae Pii Tertii, et tabulam cum omnibus fornimentis circum circa, que debet poni in cappella dicti olim magnifici domini Andree in ecclesia Sancti Francisci de Senis: pro quibus operibus fuit integre satisfactus ab eis, prout ipse asserit, exceptis ducatis quatuordecim cum dimidio auri, secundum conventiones et locationes ad invicem factas concorditer etc. Et cum sit quod magnifica domina Agnes olim magnifici domini Andree predicti, nomine filiorum suorum et heredum ditti olim magnifici`domini Andree, voluerit ipsum Bernardinum de predictis satisfacere de ditto residuo; hinc est, quod supraditta magnifica domina Agnes.... dedit, solvit et numeravit ditto Bernardino .... ducatos guatuordecim cum dimidio auri ec. (Archivio de' Contratti di Siena. Rogiti di ser Angelieri Cittadini.)

Arduo e di più difficile soluzione si presenta adesso il secondo punto, nel quale devo esaminare quanta parte di vero sia nell'opinione del Vasari, rispetto al concorso, ed all'azione del divino Raffaello nell'opera della Libreria. Se mi tenessi contento alla testimonianza del Biografo aretino, ed alla divulgata tradizione, sarebbe inutile il disputare. Ma, io non soglio accettare l'autorità de' passati scrittori, se non quando ha l'appoggio de' documenti, od almeno da alcun che di verisimile è giustificata. Cosicchè, usando la maggior considerazione, tenterò di sceverare dal racconto vasariano quello che mi parrà meno conforme al vero, e ridurre la sua asserzione entro i più circoscritti confini del probabile. Nella qual ricerca è da tenere in conto principalmente la preoccupazione poco favorevole dell' aretino Scrittore circa il merito artistico del Pinturicchio; perchè da essa è quasi sempre informato il giudizio suo; onde venendo egli a parlare d'un' opera nella quale sono pregi grandissimi così di invenzione come di esecuzione, doveva per non contradirsi, attribuire tutto ciò che di buono, o di bello era in essa, non al merito del perugino maestro, ma sì bene al concorso principalissimo del Sanzio.

Gli argomenti sui quali s'appoggis siffatta opinione, possono ristringersi a tre: 1. la tradizione -- 2. la esistenza dei disegni della prima e della quinta istoria -- 3. la bellezza delle composizioni di quelle istorie tutte.

E venendo al primo capo della tradizione, osserverò che essa ebbe principale interprete il Vasari. Innanzi a lui, mal si potrebbe trovare altro scrittore che la riferisse, se non forse l'autore anonimo della Vita di Raffaello, pubblicata dat Comolli; sebbene non manchino alcuni che la vogliono scritta posteriormente a quella del Vasari, e composta in gran parte colle notizie date da lui. Ma il Vasari pare, o che ricevesse questa tradizione già corrotta, o che egli stesso la alterasse, innestandovi tali fatti, i quali piuttosto che circondarla di maggiori prove, abbiano concorso a renderla più dubbia e più confusa.

Raffrentando in ambedue le edizioni dell' opera del Vasari il capitolo della Vita del Pinturicchio e di Raffaello, ove si parla di questo fatto, io vi riscontre notabile differenza; imperciocchè nella prima si danno a Raffaello, o tutti i cartoni degli schizzi delle istorie inventati dal Pinturicchio, od alcuni di essi: e nella seconda, si dicono di lui nen solo i cartoni, ma, quel che è più, tutti li schizzi ancora di quelle invenzioni. Da questa aperta difformità e contradizione nel racconto d' un fatto così importante, apparisce che il Biografo aretino e circa i particelari, e circa la sostanza di esso, non fosse ben chiaro; o che notizie migliori avute dopo, lo persuadessero ad attenuare in grau parte, nella Vita di Raffaello, quella troppo assoluta asserzione. Ad ogni modo, qualunque de' due racconti si voglia seguitare, sarà sempre stabilito da essi, che Raffaello per nessun' altra cagione fu chiamato a Siena dal Pinturicchio, se non se per fargli i disegni delle istorie della Libreria.

Ora è da vedere se, disegnandole, possa intendersi aucora che le inventasse, o non più tosto che mettesse pulitamente in disegni o in cartoni gli schizzi fatti dal Pinturicchio. Certo, se ci atteniamo al Vasari, nella seconda edizione della Vita del Pinturicchio, è forza seguire la prima interpretazione ; cioè, che Raffaello e inventasse e disegnasse i soggetti di quelle istorie. Ma, con pace del Biografo, mi sia permesso di aver qualche dubbio sulla intera verità del suo asserto; e che, posto nella necessità di scegliere fra i due racconti, francamente abbracci quello che non dà a Raffaello in questo lavoro altra parte che di semplice disegnatore. Imperciocchè, oltre al considerare come di grandissimo peso la condizione espressa nel contratto. « di fare tutti li disegni delle storie di sua mano, et in cartoni et in muro, » imposta non senza buone ragioni dal Cardinale al pittore, e dalla quale egli non poteva, nè doveva dipartirsi, si può mai credere che il Pinturicchio, ormai giunto ai cinquant' anni, avuto a' suoi giorni per maestro pratico ed abile, ricerco ed accarezzato da tauti principi e signori, soffocando un giusto sentimento di sè e delle proprie forze, sia ricorso per la invenzione di quelle storie ad un giovane ventenne, contentandosi della parte di meccanico esecutore degli altrui concetti e pensieri? Si può egli credere che in un' opera delle maggiori e più nobili che egli mai avesse a fare, e dalla quale ben conosceva essergli per venire lode grandissima appresso i contemporanei, e fama immortale nella memoria de' posteri, che potesse egli prender per guida, e farsi quasi discepolo e garzone d'un giovanette, nel quale si vedevano è vero quelle disposizioni che poi lo resero eccellentissimo, ma che allora appena comiuciava a seguar nel campo dell'arte i primi passi, e ancor dietro le orme del maestro? Per quanto si voglia figurare grande la virtù del Pinturicchio, e l'affezione e la stima sua all'Urbinate, noi immagineremmo in lui una abnegazione, uno sforzo sublime che nella comune degli uomini è raro, negli artefici singolarissimo, per non dire impossibile.

Ma che, dall' altro canto, facessegli alcuni disegni, se non tutti, di quelle storie, che riducesse cioè in forma maggiore e pulita gli schizzi inventati dal *Pinturiechio*, non si può porre in dubbio; giacchè ne esistono ancora due ne' qualà

artefici intendenti della maniera del Sanzio non dubitano di non riconoscervi la sua mano. Uno di essi si custodisce nella Galleria di Pirenze, e rappresenta Enea Silvio Piccolomini che accompagna il Cardinale Capranica al Concitio di Basilea; l'altro è posseduto dai Baldeschi di Perugia, e figura l'incontro fuori della porta Camollia di Siena di Federigo III. Imperatore, con Eleonora di Portogallo sua sposa. In ambidue i disegni sono alcune cose che differiscono dalle pitture corrispondenti, e più nel primo che nel secondo. Le quali diversità e cangiamenti è naturale che il Pinturicchio avrà stimati buoni e necessarj, allorchè si pose a tradurre sul muro e colorire quelle composizioni: il che pare a noi non si potesse fare se non se dall'inventore loro. Nè al parer mio hanno gran peso le parole che si leggono nel disegno di Perugia. « Questa è la quinta N. V..... afael, », imperciocchè è chiaro che esse sienvi state poste dopo, quando era già venuta fuori l'opera del Vasari che attribuiva all'Urbinate le invenzioni di quelle storie, e che non vogliano significare altro se non che in quel disegno è il soggetto della quinta storia dipinta.

L'ultimo argomento portato in campo da coloro che sostengono di Raffaello le invenzioni delle storie della Libreria, è la bellezza di esse e la grande inferiorità del Pinturicchio d'innanzi a quel miracoto dell'arte. Questa opinione falsa ed inconsiderata non può esser nata in loro che dalla lettura del Vasari, il quale ha portato sì ingiusto giudizio del merito del Pinturicchio, che de' molti lavori commessigli non sa trovare altre cagioni, che il suo far presto con che sodisfece assai a molti principi e signori, e la fortuna che spesso aiuta chi non è dotato di molta virtù; quasi che nelle cose dello ingegno, e nelle creazioni dell' arte, come negli accidenti della vita e nei casi del mondo, quella cieca signora potesse avere azione principalissima e fatale. Signoreggiati gli scrittori da questa erronea preoccupazione, chi sa dire quanti argomenti ha saputo edificarvi sopra la loro ferace fantasìa? Ora questi riconoscono nelle pitture della Libreria non solo la mano, ma fino i tocchi del pennello dell' Urbinate; quelli ti sanno dire quali figure, quali storie, quali composizioni debbono essere sicuramente sue: nè, infine, è mancato chi tanto ha dato di quell'opera a Raffaello, che al povero Pinturicchio non restasse nulla! Questo modo di vedere nell'arte e d'interpretare la storia è pur stranissimo. -- Dopo tutto ciò che ho detto e considerato nella presente questione, chi vorrà oggidì, se leale e di buona fede è, e sa spogliarsi de' vecchi pregiudizj, non temperare la troppo assoluta sentenza: che quanto di bello, di grande, di maguifico è nelle pitture della Libreria del Duomo senese, tutto, più che ad altri, devesi ascrivere all' ingegno ed alla mane dell' Urbinate?

#### N.º 4.

# 1503 27 di Settembre

Allogagione a vari maestri di legname del Palco innalzato per festeggiare la coronazione del pontefice Pio III. (BIBLIOTE-CA PUBBLICA DI SIENA. Aggiunte mss. alle Pompe senesi del P. Ugurgieri. Cod. A. IV. 21. a c. 28.)

Al nome di Dio a dì 27 di Settembre 1503.

Appaia noto e manifesto a qualunque persona vedrà, o leggerà la presente scritta, come oggi questo dì detto di sopra, gli spettabili cittadini Ipolito Bellarmati, Julio Borghesi, Sozzino Severini, e Girolamo Landucci e compagni, in nome del magnifico Comune di Siena eletti sopra l' onoranza della coronazione del Pontefice, alluogano agl' infrascritti maestri di legname, maestro Antonio di Barile, Vincentio di Serafino, e Sano Volpini, in nome di tutta l'Arte del legname, un palco di legname, cominciando dalla Lupa a piè del Palazzo sino alla Cappella, di larghezza di braccia 12, con due gradi e sedie sopra detto palco, con due scale, con cancelli forniti di tutte lor cose, come parrà e piacerà alli sopradetti cittadini Proveditori: e sieno obbligati li detti maestri di legname ordinare che sieno della Nostra Donna (sic) come parrà alli detti Proveditori, senza spesa di detti legnaioli: e li detti Proveditori a nome del magnifico Comune di Siena promettono, e si obbligano pagare e dare alli detti maestri di legname fior: 500 di denari; li quali fior: 500 promettono dare per tempo di due di prossimi; e sieno obbligati li detti Provveditori prestargli ogni favore circa tal magistero; e di prestarli legname, e far condurre. Li detti maestri di legname promettono e si obbligano con tutte le altre cose di aver messo all'ordine per il tempo di giorni dieci, remossa ogni eccetione. E per le quali cose osservare le sopradette parti promettono attendere et osservare in presentia di ser Cesare di Francesco notaro, il quale ho fatta la presente scritta di mia propria mano in presentia di Pietro Paolo Bellanti, e Gio: di Orazio di Mariano.

#### N.º 5.

Allogagione dell'altare di marmo della cappella di S. Andrea de' Piccolomini in S. Francesco di Siena fatta a Lorenzo di Mariano, delto Marrina, scultore. (ARCHIVIO DE'CONTRATTI. Rogiti di ser Filiziano Nerini.)

Anno Domini 1504, indictione VII, die vero secundo Septembris.

Reverendus dominus Franciscus Nannis de Sartheano, canonicus Ecclesie senensis, et Andreas Johannis theotonici, familiares magnifici domini Jacobi Piccolominei, procuratores — magnifici domini Jacobi quondam Nannis de Piccolominibus de Aragona, senensis — titulo et causa locationis, et conductionis dedit (sic) et locavit ad laborandum Laurentio Mariani scarpellino de Senis emancipato a patria potestate — presenti, recipienti, et conducenti, infrascripta laboreria et ornamenta fienda pro dicto magnifico domino Jacobo in Ecclesia sancti Francisci, videlicet in capella ejus noviter erecta sub titulo sancti Andree, videlicet:

L'altare di detta capella tucto di marmo nostrano, e la predella pure dinanzi a decto altare di marmo nostrano.

Item; una tavola in sul decto altare tucta di marmi carraresi et nostrani mischi, e co' l'armecte e base e capitelli di marmi nostrani mischi, e con fighure di rilievo, e altri lavori d'intaglio e armi intaglate, tucte di marmo carrarese in nella forma, e secondo che decto *Lorenzo* propio ne ha facto e dato el disegno, e scripte tucte le mesure di sua mano, e alcune cose segnate di mano di altri per ordine del prefato signor misser Jacomo. La qual tavola e fighure e lavori debba fare di tutta perfectione di scultura e fighura di intagli.

E più li ànno allogato affare l'archo e ornamento di decta capella coll'entrata e porticiola in mezo, tucto di marmo nostrano, e marmi mischi, e colonelli per li balaustri di marmo nostrano mischio, della mesura, e in nella forma e modo che decto *Lorenzo* propio ne ha facto e dato disegno, e colle mesure in esso segnate, e colle figure e armi che vi sonno segnate, e scritte: tucto di perfectione, e buono e honorevole lavoro a decta capella conferente, et sicondo lo suo disegno. E quali lavori

decto Lorenzo si è obligato affare, condurre, porre e murare a tutte sue spese per tempo di anni due proximi a venire, da cominciarsi questo dì, per prezo et nome di prezo di fior: novecento di lire 4 per fior: di den: senesi, da pagarsi al presente ducati cinquanta d'oro in oro larghi; per dare principio a decto lavoro, e ducati cento, quando lui andarà a Carrara per fare condurre, e cavare e marmi per fare decto lavoro, e lo resto di mano in mano, sicondo si vedarà comparire el lavoro. Dichiarando però che tucte calcine, rene e mactoni li debba dare decto misser Jacomo condocti al lavoro.

Item; dichiarando che durando el decto tempo di due anni, e per infine che non sarà finito decto lavoro, decto Lorenzo non si possi allocare altro lavoro d'altra persona senza licentia del prefato misser Jacomo. E quali disegni sonno in due fogli; cioè, uno reale, e l'altro comune, sottoscripti di mano di decto Lorenzo, et di mano di me Figlitiano notaro infrascritto, e quali rimasero per fermeza, e chiareza delle cose predecte presso alli decti misser Francesco e Andrea procuratori.—

Actum in Terzerio S. Martini Populo sancti Vigilii in domo heredum pape Pii Tertii noviter edificata, et habitata a dicto domino Francisco, in ejus camera, coram et presentibus Jacobo Laurentii alias Paffuccio carpentario, et magistro Matheo Simonis lombardo muratore, testibus.

Ego Felitianus ser Nerii notarius ec.

### N.º 6.

# 1504 15 di Settembre

Andrea e Giacomo Piccolomini confermano la scritta di allogazione fatta nel di 5 di Giugno del 1501 dal Card: Francesco Piccolomini loro fratello, poi Pio III, a Michelangelo Buonarroti, di quindici figure di marmo per ornamento della sua Cappella in Duomo. (ARCHIVIO e Rogiti detti.)

In nomine Domini nostri Jhesu Christi. Anno dominice Incarnationis millesimo quingentesimo quarto. Inditione octava, — die vero quintadecima mensis Septembris. —

Serie presentis publici documenti noverint universi, qualiter-

constitutus personaliter coram me notario publico et testibus infrascriptis, magnificus et generosus dominus, — Andreas de Piccolominibus, eques, Nobilis civis senensis, facto produxit et exhibuit quamdam scriptam privatam cum subscriptionibus tribus diversarum literarum in fine illius existentibus, cujus scripte et subscriptionum tenores de verbo ad verbum sequntur et sunt tales, videlicet.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, et gloriosissime Virginis Marie; Amen.

Sia noto et manifesto ad qualunche persona vedrà ho (sic) legerà la presente scripta, come el Reverendissimo Cardinale di Siena adcoptima et alloca ad Michelangelo di Ludovico Bonarroti sculptor fiorentino, ad fare figure quindici di marmo carrarese, novo, candido et bianco, et non venoso, ma della perfectione se li richiede ad quelle: le quali tutte, salvo le infrascripte, habiano ad essare de braccia due l'una alte: quali sia tenuto ad fare in anni tre, per prezo di ducati cinquecento d'oro in oro Iarghi ad tutte sue spese di marmo, et ogni altra cosa: et quando in Fiorenza non habia tanti marmi faccino le quindici figure, sia tenuto farlo venire da Carrara, a la sopradecta perfectione.

Item; sia tenuto et obligato fare quelli Appostoli et Santi che Sua Signoria Reverendissima nominarà a dextra et sinistra della cappella, con li apanamenti, posamenti, gesti et nudo se li conviene; et sieno della perfectione che lui promette; cioè di più bontà, meglio conducte, sinite et a perfectione che figure moderne sieno hogi in Roma. Et perchè decte cuindici (sic) figure se hanno per lui ad lavorare in Fiorenza, dove sua Signoria Reverendissima, nè altri per quiella (sic: quella) intelligente et praticho può vedere, nè considerare la lor perfectione, ho (sic) manchamento et defecto havessero; si domanda per esso Cardinale, che li sia lecito et possa volendo, finiri (sic: leggi finite) che siano le due prime, farle vedere ad uno maestro perito dell'arte, quale allui piacerà; et similmente Michelagnolo possa ancora lui eleggere uno maestro, quale li piacerà, praticho; el quale insieme con quello che eleggerà el Carodinale (sic) habia ad iudicare, se le decte due figure sonno della bontà, et perfectione, che lui promette: più belle et meglio conducte et finite,

et di più perfectione che figure sieno hogi in Roma, moderne. Et quando essi due maestri non fussero d'acordo, allora possino et debbino essi di comune voluntà et iudicio eleggere et chiamare uno terzo maestro, el quale habia insieme con li due ad iudicare; et quello che li due di loro d'accordo dichiararando (sic: dichiararanno) sia acceptato, sopra la perfectione d'esse figure, come esso Michelagnolo promette; et quelle non havesseno la perfectione deue et sia tenuto rifarle, o vero le facte meglio ridurre et finire in fino habbino la perfectione li mancasse et sia da maestri iudicata necessaria.

Item; sia tenuto et obligato, duranti li tre anni nelli quali promette fare esse figure quindici, non tôrre nè pigliare ad fare altro lavoro di marmo, ho alltro per lo quale si ritardasseno: ma quelle sia tenuto continuare, et fare di sua mano, et finire in tutto come promette per una sua di mano di misser Jacomo Gallo.

Item; sia tenuto et obbligato, innansi cominci affare esse figure, andare ad Siena e vedere la cappella, misurare le tribunecte dove quelle hanno da stare, per li posamenti, zoccolo, o vero scabello dove si hanno a collocare, non havendo el mezo tondo dirieto, ma andando alquanto piani et dolci.

Item; finite sieno le due prime figure, et facte approbare da sua Signoria Reverendissima et *Michelangnolo*, come di sopra si contiene, per maestri periti de l'arte; possa esso Cardinale volendo da due in due, o le altre tutte, finite siano, far vedere et iudicare da maestri; et come nel terzo capitolo si contiene. Le quali quindici figure finite sieno da *Michelangnolo*, come promette, in Fiorenza, ho dove altrove lavorasse: et esso Cardinale ha daffare condurre ad Siena ad tutte sue spese: et *Michelangnolo* sia tenuto et obligato, fatte esse quindici figure, andare ad Siena, et quelle mèttare in opera nelle sue tribunette, dove hanno da stare, et ad sue spese, ristio, et fortuna.

Item; innansi cominci ad fare esse figure, dati li nomi delli Appostoli et Sancti che vanno in essa capella, sia obligato quelli in prima designiare in uno foglio, acciò si vega panni, gesti, et nudo se li richiede: et bisogniando, innansi si faccino di marmo, si li possa adiungere et diminuire quello si vederà necessario.

Item; innansi cominci ad fare esse figure, esso Reverendissimo Cardinale sia tenuto et debbi prestare ad esso Michelangnolo ducati cento d'oro in oro larghi: per li quali, da scontare nelle tre utime (sic) figure, misser Jacomo Gallo cittadino romano per una sua scripta si obbligha et promette, che quando, ldio el cessasse, esso Michelangnolo morisse, et de le figure facte fusse paghato, sia tenuto ad esso Cardinale ristituire li ducati cento larghi ha auti Michelangniolo in presta.

Item, esso Cardinale sia tenuto paghare ad esso *Michelan-gnolo* figura per figura, quando sia finita con tutta sua perfectione interamente, in Fiorenza ducati trenta tre e uno terzo d'oro in oro larghi, toccando tanto per una alle xv de li cinquecento.

Item; sia tenuto *Michelangnolo* fare el Cristo va in summità d'essa cappella, secondo el disegno, maiore di due braccia uno palmo, per la distantia dell'ochio: et similmente el Christo va ne la tribuna grande di mezo, quattro dita: el sancto Thomasio, et sancto Johanni che li vanno appresso, di braccia due: li due Agnoletti vanno in lo extremo de le cornici con le tronbette in mano, minori quatro dita di due braccia; iudicando così maestro *Andrea*, (*Fusina*) necessario.

Item; sia tenuto tutte le predecte figure fare di marmo carrarese novo et bello, come di sopra si dice, et non di pezi, capo, braccia, piedi, come spesso se ne vede. Et più si dice et dichiara, che el tempo delli tre anni, ne li quali *Michelangnolo* promette fare le quindici figure, s'intendano cominciare dal di che in Fiorensa li serano numerati per commessione d'esso Reverendissimo Cardinale li cento ducati d'oro larghi.

Item; perchè vi he (sic. è) un san Francesco di marmo facto per mano di Pietro Turrisiani; si domanda per el Cardinale, che esso Michelangnolo per suo honore et cortesia et humanità, non essendo quello finito di pannamenti et testa, che el finisca di sua mano in Siena, dove sua Signoria Reverendissima el farà condurre, acciò possa stare infra le sue figure, et non si mostri maestro et mano diversa, perchè a lui ne seguitaria manchamento, che ognuno el vedesse, diria fusse sua opera.

Item, esso Reverendissimo Cardinale vole potere, piacendoli, finite che sieno esse figure et paghate da una in una, iudicate da' maesti (sic) da due in due, come di sopra si dice, in Fiorenza, di quelle come di sue disponere; stando in casa di Michelangnolo, di quella levarle, piacendoli, et collocarle et mettarle

in Fiorenza dove li parerà, ad sua instantia, petitione et richesta; acciò che in sue mani emuli et malivoli non le guastassino et rompessino. Et finite tutte, Sua Signoria Reverendissima possa ad Siena farle condurre ad sue spese: et esso *Michelangnolo* sia tenuto come di sopra si dice, et obgligato (sic); ad sue spese, ristio, et fortuna andarle a mettere in opera, et colocarle nelle sue tribunette, dove hanno ad stare.

Et per observatione di tutte le sopra decte cose et capitoli in questa scripta si contengano, in prima esso Reverendissimo Cardenale di sua mano propria si sottoscrivarà, et similiter Michelangnolo di sua propria mano: volendo la presente tanto vaglia, quanto ogni autentico contracto. De le quali, una ne rimarrà appresso Sua Reverendissima Signoria et una apresso Michelagnolo. Datum Rome in domibus prefati Reverendissimi domini Cardinalis, die quinta Junij MCCCCCI.

Ita est F: Cardinalis Senarum manu propria.

Io Michelagnolo di Ludovico Buonarroti, Fiorentino, sono contento di osservar quanto di sopra in questa si contiene, et per chiareza del vero mi so' sottoscriptto di mia propria mano, questo di 19 di Giugno 1501.

lo Jacomo Gallo prometto al Reverendissimo Cardinale di Siena pagare li cento duc: d'oro larghi, quali presta a lo sopra decto *Michelangnolo*: quando dal decto *Michelangnolo* Sua Signoria Reverendissima non sia sadisfacta nel modo et forma che in nello octavo capitolo si contiene: et per fede del vero. Io Jacomo Gallo ho facti questi versi di mia propria mano, questo dì 25 di Junio 1501.

Idem Jacobus Gallus manu propria.

Asserens, quod locatio predicta propter obitum dicti Reverendissimi Cardinalis, deinde felicis recordationis domini Pij pape Tertii ejus germani, non est sortita debitum effectum et negotium ipsum remansit infectum; volens, prout idem Sanctissimus Dominus Pius in sua ultima voluntate disposuit, opus ipsum executioni debite demandare, nomine suo proprio et vice et nomine magnifici viri et generosi domini, domini Jacobi de Picolominibus, equitis senensis, ejus etiam germani, pro quo de rato promisit, et se facturum et curaturum taliter et cum effectu, quod idem magnificus dominus Jacobus habebit ratum et gratum, et attendet

et observabit quicquid eius nomine in hujusmodi negotio per ipsum magnificum dominum Andream factum fuerit, sive gestum; nec non hereditario nomine dicte olim felicis recordationis domini Pij pape Tertii, cuius uterque, videlicet, dominus Jacobus, et dominus Andreas, prout idem dominus Andreas asseruit, sunt heredes, ratam primo et gratam habens omnem et quamlibet obligationem, quam idem Michelangelus civis florentinus sculptor prefatus cum eo et presato domino Jacobo in absentia ipsorum, contraxit; ratificando omnia et singula in supradicta scripta contenta; ut patere asseruit manu honorabilis viri ser Donati Thome de Ciampellis notarij publici florentini, et Curie Archiepiscopalis florentine scriba publicum documentum, et se ad ea dictis nominibus de novo obligans, et omnia et singula in dicta scripta contenta cum pactis et conditionibus additis infrascriptis, eandem scriptam superius annotatam et omnia et singula in ea contenta approbavit, confirmavit et emologavit nominibus antedictis et pro confirmata, approbata, et emologata, et inter presatos heredes et magistrum Michelangelum sculptorem de novo facta haberi voluit, et habere se affirmavit in omnibus et per omnia, prout in ea continetur, cum pactis et conditionibus additionalibus infrascriptis pro dicti magistri Michelangeli sculptoris commoditate appositis: videlicet.

Quod pro termino trium annorum effluxo predicto, sit terminus duorum annorum a presenti sive a die notificationis hujusmodi sibi facte computandus: ac quod hujusmodi terminus sibi non currat, casu quo per Magnificos Dominos Florentinos flumen Arni averteretur, sive derivaretur, ut proponitur; quo fieret ut marmoris carrarensis copia fieret difficilior: ac in eventum infirmitatis dicti magistri *Michelisangeli* sculptoris. In quibus casibus negotium, sive opus ipsum pro commoditate ipsius prorogetur ad tempus, sive temporis dilationem necessariam et oportunam. Que omnia et singula prefatus magnificus dominus Andreas nominibus quibus supra, promisit — michi notario publico infrascripto — recipienti et stipulanti pro dicto magistro *Michelangelo* sculptore absente, — attendere et observare. —

Acta fuerunt premissa Senis in curia audientie causarum, Palatii Archiepiscopatus Senarum, anno, inditione, die, mense, — premissis: coram et presentibus ibidem honorabilibus viris eximio utriusque juris doctore domino Nicolao Nannis Pieri de Pic-

colominibus, Francisco Coni de Ragnonibus, nobilibus, ac Johanne Pietri Chianciani, civibus Senensibus, testibus. —

Et ego Franciscus olim Jacobi Ilcinensis — notarius, rogatus scripsi.

#### NOTA

Il primo a farci sapere che Michelangelo ebbe a scolpire guindici statue per ornamento della cappella del cardinale Francesco Piccolomini, poi Pio III., nel Duomo senese, fu il Manui in quella sua lezione intitolata « Addizioni necessarie alle vite dè due celebri Statuari Michelangelo Buonarroti, e Pietro Tacca. » stampata in Firenze nel 1774: dove riferisce per intiero lo strumento dell' 11 Ottobre del 1504 della ratifica fatta in Firenze per mezzo di procuratore, da Audrea e Giacomo Piccolomini fratelli ed eredi del detto Cardinale, del contratto di allogazione delle predette statue; annullando le convenzioni che erano passate nel mese antecedente tra essi Piccolomini e Michelanyelo, rogate parimente in Firenze da Ser Donato Ciampelli. Il presente documento contiene la medesima rafica fatta in Siena, e quel che più importa, dà la copia della detta scritta di allogazione. Da un' ultima convenzione del 5 di Dicembre del 1537, che io riporto qui sotto; nella quale Anton Maria di Enea Piccolomini, come erede di suo padre ed avolo, e di Papa Pio III. cede a Paolo Panciatichi il credito di 100 scudi, che esso Anton Maria aveva contro Michelangelo, per cagione del lavoro non terminato della cappella predetta; si scopre, che lo scultore sei sole, delle quindici statue allogategli, aveva condotto a fine. Altri particolari poi si ritraggono da una lettera in data del 1511, annessa al detto contratto del 1537. In fatti in essa si dice che Michelangnolo doveva aver fatto quattro statue, oltre quella di S. Francesco cominciata da Pietro Torrigiani, e da lui presa a finire. Le quali quattro statue rappresentavano S. Pietro, S. Paolo, S. Pio e S. Gregorio. Oggi nelle nicchie della cappella Piccolominea sono del Buonarroti, oltre la statua del S. Francesco predetta, quelle di S. Pietro, di S. Pio, di S. Gregorio, ed una quarta che forse rappresenta San Giacomo. Vuolsi che due Angeletti ed un Cristo risorto che ornano l'arme Bandini presso la porta della Libreria siano di lui, e che fossero fatte per la cappella predetta. Il contratto del 1537 è questo.

In Dei nomine amen. Anno ab Incarnatione Domini millesimo quingentesimo trigesimo septimo, indictione undecimu, -- die vero quinta mensis Decembris.

Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter, qualiter constitutus coram me notario et testibus infrascriptis, illustris dominus Antonius Maria quondam illustris domini Enee de Piccolominibus, tamquam heres et persona sui patris et avi sanctissimi quondam domini nostri Pii Tertii, asserens et affirmans se habere plenam notitiam et informationem, qualiter dictus santissimus dominus noster Pius Tertius, dum in minoribus erat, condidit testamentum, et in eo inter cetera reliquit, ligavit, ac disposuit, quod deberet fieri unam cappellam in Ecclesia cathedrali et pro ea edifi-

cunda fuit conductus Michelangelus de Bonarrolis sculptor florentinus, et pro edificio predicto fuerunt sibi soluti scuti tercenti et quator; deinde dictus Michelangelus fecit laborerium et opus usque ad valorem et summam scutorum ducentorum; et in scutis centum remansit debitor, adeoque hodie tene. tur restituere; et volens jura et actiones quas et que habet contra dictum Michelangelum dare, cedere et donare domino Paolo Oliverii de Panciaticis de Pistorio quondam servitori, et familiari -- domini Joannis Piccolomini Cardinalis senensis; ideo -- titulo et causa donationis -- inter vivos -- dedit et donavit prenominato domino Paulo de Panciaticis presenti et acceptanti omnia et singula jura et actiones -- quas et que dictus illustris dominus Antonius Maria habet, et habere potest -- contra dictum Michelangelum et ejus bona pro dictis scutis centum pro residuo dictorum scut: tercentorum, quos recepit pro dicto edificio et cappella construenda et facienda, quod non fecit, nisi pro summa et valore scutorum ducentorum, et ipsum d: Paulum in dictis suis juribus constituit dominum et patronum, ac procuratorem in rem propriam -- Quod si contra fuctum fuerit, promisit predictum dominum Paulum et ejus heredes, et bona penitus sine damno conservare: cum obbligatione etiam ipsius illustris domini Antonii Marie quod semper, et quando dicta cappella esset perficienda et opus esset dictis scutis centum, dictus illustris dominus A: Maria teneatur eos... de ejus propria pecunia, et bonis, adeo quod dictus dominus Paulus donatarius ac cessionarius predictus ad aliquid non teneutur. --

Actum Senis in Terserio S. Martini in Palatio dicti domini Antonii Mariae, coram Francisco et Octaviano fratribus germanis, et filiis olim Ser Francisci de Nartinis not: Senens, testibus. --

Et quia ego Ventura Montanus -- notarius -- de Senis premissis omnibus et singulis -- interfui; ideo ea rogatus scripsi, et -- publicavi. --

La lettera in copia annessa al detto contratto dice cosi:

Le statue tutte vanno in la cappella, e sotto quelle che vanno nella tavola dell'altare, e sono xri. E quindici ne furono allocate a Michelangelo: un S. Francesco haveva prima fatto maestro Pietro Turigiani fiorentino; quale Michelangelo promette finire e ridurre in perfezione: per le xr statue se li promette ducati trecento d'oro larghi a ragione di ducati 33 e 1/3 l'una. Credo lui ne abbia finite quattro, cioè S. Pietro, S. Paolo S. Pio, e S. Gregorio, perchè di tante mandò il disegno: che quando queste cinque sieno fatte, restano figure xi, le quali sono queste.

Nella tribuna va Cristo alquanto magiore di due braccia, San Joanni Evangelista, e S. Tommaso, qui in latus infert digitum; e tutt' e tre queste vanno dentro in detta tribuna. Per questi tre vi sono fatti li posamenti, ovvero zoccoli, che le substentano. In summità della cappella, cioè dove la destra e la sinistra parte fanno angolo, un Cristo in resurrezione, majore anche questa statua di braccia due per la distanza dell'occhio; questa non ha tribuna, ma solo il zoccolo e posamento. In nelle cornici che più in fuori sportano, vanno due Angeletti con due trombe in mano alquanto minori di due braccia, Santo Jacomo Majore, Santo Jovan Battista, Santo Andrea, Sun-

to Tommasso, Christus, Santo Jovanni Evangelista, Santa Agnesa, Santa Caterina, Santo Sebastiano, che ve ne una più 1511. A Bernardus de Piccolominibus.

Supra retroque scripta copia instrumenti, et epistole extracta fuit ex suis originalibus existentibus penes nob: dominos Piccolomini de Modunella, et ab ipsis mihi infrascripto Cancellario exhibitis etc.

Et facta collatione, repertum est presentes copias cum dictis originalibus concordare. In quorum etc.

Datum Pientie ex Curia Episcopali die 4 Januarii 1755.

Josephus Gagliardi Mamini cancell: episcopalis. (ABCHIVIO PICCOLOMINEO. Vol. 69. pag. 170, 171.)

#### N.º 7. \*

#### 1505 11 di Ottobre

Allogazione a maestro Jacomo Cozzarelli dei dodici Apostoli di bronzo pel Duomo, ed elezione di Ventura di Ser Giuliano Turi in prefetto della bottega dell' Opera de' Pilli con obbligo d'insegnare l'arte ad otto fanciulli (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Deliberazioni della Balìa Tomo XLVII. a carte 75 tergo.)

#### Die XI Octobris MDV.

Spectatissimi viri tres de collegio Balle supra Opere Ecclesie cathedralis electi et deputati, vigore eorum auctoritatis — locaverunt magistro Jacobo Cozarello ad fabricandum apostolos eneos per sculturam in Ecclesia cathedrali, secundum designum unius fabricati per Franciscum Georgij, pro pretio florenorum octingentorom de libris quatuor pro quolibet floreno, et apostolo quolibet; et de pretio basis, et posititionis (sic) et locationis in columnis, et de basamentis, sit plene remissum in dictis tres.

Presente dicto magistro Jacobo, et acceptante.

Actum in domo et camera magnifici Pandolfi de Petruccijs, Senis, coram Antonio Barileo, et Ventura ser Juliani testibus.

Ac etiam conduxerunt in prefectum dicte Opere Ecclesie cathedralis *Venturam* ser *Juliani*, qui debeat attendere, operare, curare, et invigilare, prout faciebat magister *Antonius Federicus* olim, et alii deputati similes, cum salario et emolumentis habebat jam dictus magister *Antonius*, quolibet anno a dicta Opera. Et teneatur, et debeat retinere assidue in dicta opera octo pue-

ros, et eos docere de arte sua; qui pueri habeant a dicta Opera florenum unum, pro quolibet et quolibet mense, et approbentur singuli dicti pueri per dictos tres, et incipiat tale salarium dicto *Venture* kalendis Novembris proximi, et intelligatur conductus ad eorum beneplacitum; presente dicto *Ventura* et acceptante in eodem loco, et coram magistro *Jacobo Cozarello*, et magistro *Antonio Barileo*, testibus.

#### NOTA

Giacomo di Bartolommeo di Marco Cozzarelli scultore ed architetto nacque in Siena ai 20 di Novembre del 1453. Fu scolare e compagno di Francesco di Giorgio e lo seguì in Urbino pochi anni dopo che egli fu audato ai servigi del duca Federigo (Vedi il Documento 278 del Vol. II. di questa Raccolta). Giacomo architettò per Pandolfo Petrucci la chiesa e il convento di S. Maria Maddalena fuori della Porta a' Tufi, l'una e l'altro distrutti nel 1526. Forse diede il disegno dell'ingrandimento della chiesa e convento dell'Osservanza, e del palazzo del Petrucci presso la piazza di S. Giovanni. Ma certamente furono da lui inventate e gettate di bronzo le bellissime campanelle che sono nella faccia d'innanzi del detto palazzo: come del pari inventò e modellò lo due mensole per gli angeli di bronzo delle prime colonne del Duomo presso l'altare maggiore, gettate poi nel 1519 da Carlo d'Andrea Galletti, e da Gio: Andrea suo figliuolo. Di lui si veggono ancora nella sagrestia della chiesa dell' Osservanza alcune figure di tutto tondo, di terra cotta colorita; e vuolsi di sua mano la sepoltura di marmo di Jacopo Tondi stato rettore dello Spedale di S. Maria della Scala, ora incastrata nella parete dell'atrio del detto Spedale a destra di chi entra. Intagliò ancora in legno la figura di S. Vincenzo Ferreri che si vede oggi in un altare della Chiesa di S. Spirito, e quella di S. Sigismondo per la sagrestia del Carmine. Fu architetto ai servigi della Repubblica e dell' Opera del Duo-100, dove, dopo la morte di Antonio Federighi, ebbe il carico di ammaestrare nel disegno alcuni giovanetti. Morì ai 23 di Marzo del 1515.

Il Tizio nel Vol. VII delle sue Historie Senenses mss. a carte 563 dice di lui queste parole:

1515. Eodem quoque die (23 Martii) Jacobus Cozzerellus opifex nobilis senensis, in arte enim fusoria plurimum excellebat, ex argilla quoque simulacra et queque alia finyebat, ut viva apparerent, item ex ligno, hac vita decessit. Vir ingenio pollens statuas ad Pandulfi ad Capriolam effinxit: sancti quoque Sigismundi statuam apud Carmelitanos; divi quoque Vincentii apud sanctum Spiritum ex ligno piri statuam deprompsit. Cathenas quoque ex ere complexis anguibus circum Pandulfi edes iste Jacobus fudit: maiora quoque fecisset, si supervixisset. Duodecim enim Apostolorum in Ede locandorum sucra. Statuas fundere debebat, cui nos et habitum et formam atque etatem dederamus.

Fin dai 24 del mese di Luglio dello stesso anno 1505 la Balia aveva de-

liberato che sì facessero di bronzo i detti Apostoli, come apparisce dal seguente documento.

Deliberaverunt quod in Ecclesia cathedrali non possit fieri nullum aliud ornamentum denuo, quin prius fiant et perficiantur Apostoli enei ad columnas secundum designum Francisci Georgii; et tres eligantur per priores qui habeant auctoritatem, quantam habet collegium Balie in prohibendo quod non fat contra predictum, et sint cum Cozarello aut cum aliis similibus, et faciant pretium dictorum Apostolorum, quod pretium approbetur per collegium et procuretur saluti opere. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Deliberazioni della Balia Tomo 47.)

Le memorie che io raccolto intorno alle altre opere del Cozzarelli sono le seguenti.

1495 4 di Luglio.

Jachomo di Bartolomeo Choxarelli die dare questo di 4 di Luglio 1495 lire mille dugento -- di bronzo autto più tempo fa -- quando lui ci fece per la Chamara uno chortalldo a modo di quelli de' re di Francia, in su la spina. (ARCHIVIO dello. Libro di Debitori e Creditori del Comune dal 1489 al 1499 c. 192.)

1495-6 12 di Gennaio.

Jachomo di Bartolomeo Cozzarelli e Carlo d'Andrea d'Aghustino (Gulletti) deno avere per infino questo di xu di Genaio lire ottocento. Sono per due chortalidi úno fatti a Montepulciano di peso di libre undicimila circha. (ARCHIVIO e Libro detti a c. 198.)

1506 24 d' Ottobre.

Maestro Jachomo di Bartolomeo Cozarelli die avere questo di xxir d'Ottobre lir: ciento, li quali li si danno -- per sua fadiga de le misure e disengnio, li quali lui ha fatti in nome dell'Opera nostra. (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro dell'Agnolo a c. 24.)

#### N.º 8.

# 1505 13 di Novembre

Lodo dato da Ventura di ser Giuliano e da Vincenti di Serafino maestri di legname sopra i lavori fatti da Antonio Barili a Cristofano Chigi. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Filza di ser Francesco Martini.)

#### Anno 1505 addi 13 di Novembre

Noi maestro *Ventura* et maestro *Vincenti*, maestri di lengniame delli esspettabili homini (sic) Cristofano di Benedetto Chigi da una parte elegge et chiama me per suo homo et albitro maestro *Ventura* sopradetto a stimare et gudichare certti lavori di lengname gia istati fatti da maestro Antonio di Neri di Barile, il quale similmente elegie maestro Vincenti sopraditto per suo
homo, et albitro; et anbo le parti di chomune chonsensso et volontà dèro annoi piena et libara aulturità a gudichare et decidare
ongni loro lite et diferentia che dependesse da'sopra detti lavori,
et promisseno il nostro senza veruna ecetione osservare et tenere
rato et fermo, et le predette chonventioni ferono alli offitiali della Merchantia, et noi albitri acettamo; rogato ser Fracescho di
ser Filiuccio notaio pubricho et notaio del prefato offitio; et da
po' noi chonferitoci a' sopraditti lavori, et quelli misuramo et diligentemente esaminati et stima'i ciaschuno di noi di per sè et
insieme di chomune parere et volontà resoluti, istimiamo et gudichiamo in questo modo, cioè:

Il palcho della chamera grande il quale è a misura braccia 10, e lo stimiamo lire tre cento ottanta quatro, cioè lire 384.

Il palcho dell' antichamera et quello di sotto, che sonno tutti insieme braccia 96, li mettiamo lire cento sessantta quatro, cioè . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 164.

Et per quatro usci, ciè (cioè) tre in sala et quello della chamera, et un' altra nell' antichamera tutte fodarate di noce, a misura braccia 67; lo istimiano (sic) lire centto quaranta tre cioè lire 143, et più la lettiera et gradi la istimiamo lire quaranta otto, ciè lire 48; et più per uno uscio del detro, et una tavoletta da rischapate e li stimiamo lire otto, ciè lire 8; et più il fusto della porta lo istimiamo lire dodici, ciè . . . . . lire 12.

Et io *Ventura* sopra iscitto (sìc) chon chonsentimento et volontà del sopraditto *Vincentti*, il quale si sottoiscrivarrà qui di sotto, ò iscritto questo lodo di mia propia mano, anno, dì et mese sopraditto.

E io Vincenti di Serafino fui presente chol sopradetto Buonaventura a quanto di sopra è scritto, e afermo e giudicho e afermo la sopradetta estima chome di sopra: e però mi so' soscritto di mia mano questo di detto, e anno e mese.

#### N.º 9.

# 1505-6 26 Febbrajo

Contratto di compagnia all'arte del ballo tra Gasparre di Gio: Antonio detto il Tozzo da Siena, e Gio: Antonio di Tommaso de' Piccinelli da Brescia in nome suo e di Andrea e Raffaello suoi figliuoli. (ARCHIVIO detto. Filze di ser Vittorio Griffoli al N.º 19.)

Anno Domini MDV. inditione VIIII, die vero xxvI mensis Februarij.

Cum hoc sit, quod magister Gaspar Johannantonij alias el Tozzo ballariñus de Senis, et magister Johannantonius Tonmaxi de Piccinellis de Brixia, etiam ballarinus sive saltator, vice et nomine Andree et Raffaellis suorum filiorum, pro quibus ad cautelam promisit de rato, velint inter se facere, et contrahere quandam eorum societatem ex eorum arte; convenerunt inter se solenni stipulatione interveniente cum infrascriptis pactis et conditionibus, et capitulis, videlicet:

Quod in primis dictus magister Gaspar teneatur, et obligatus sit recipere, et retinere prefatum Johannantonium et filios saltatores in domo sive habitatione ipsius scole, quam ipse teneatur conducere, et de ea pensionem solvere ipsius magistri Gasparis propriis impensis et pecuniis. In qua prefatus magister Johannantonius et ejus filii debeant docere tantum calatas, et gagliardas, ac etiam morescas tantum; et ex omnibus pecuniis, quas ipse et ejus filii lucrati fuerint pro predictis, tam ab illis quos docebunt in dicta scola, quam in privatis aliis domibus, debeant, et obligati sint dare, et solvere prefato magistro Gaspari quartam partem dicti lucri; et versavice prefatus magister Gaspar promisit, et se obligavit predicto magistro Johanni Antonio - eidem dare, et solvere quartam partem lucri acquirendi et habendi ab illis scolaribus introducendis posthac ad prefatum magistrum Gasparem per dictum Johannantonium tam feminis, quam maribus ad discendum balletta. Quam societatem voluerunt durare per tempus, et tempore annorum decem proxime futurorum, et ab inde in antea ad beneplacitum dictarum partium, et casu quo inter dictum tempus aliqua dictarum partium vellet recedere ab istis conventionibus, sine consensu, sive licentia alterius partis, teneatur, et obligata sit solvere, et dare parti servanti, et servare volenti, ducatos decem auri in auro. Et quod durante dicta societate, prefatus magister Johannantonius, et ejus filii non possint, neque debeant facere aliquam societatem cum aliqua alia persona de prefato exercitio, neque in aliis scolis, quam in scola prefati magistri Gasparis prefata docere. Que omnia, et singula partes prefate presentes promiserunt sibi ad invicem attendere, et observare.

Actum in residentia Novem virorum Custodie civitatis Senarum, coram ser Mariano Antonii Benuccii notario, et Petro Paulo Belluria Laurentii, testibus.

### NOTA

Pubblico questo documento non perchè riguardi propriamente cose d' arte, ma perchè nominandovisi Andrea e Raffaello fratelli e pittori detti i Brescianini, mi dà occasione di parlare di questi due artisti; intorno ai quali scarsissime fino ad ora furono le notizie messe fuori dagli eruditi senesi. Furono adunque Andrea e Raffaello figliuoli di un Giovannantonio di Tommaso Piccinelli da Brescia; onde ad essi il nome di Brescianini, o del Brescianino. Venuti in in Siena intorno al 1505 col padre loro, che era come si vede maestro di ballo, ed aveva insegnato l'arte sua anche a' figliuoli; sia che avessero già studiato il disegno in patria, sia che l'apprendessero in Siena, il fatto è che Andrea nel 1507 si trova essere già pittore, e che Raffaello nel 1524 ajutavalo nello stesso esercizio. Andrea si legge nel ruolo degli ascritti alla Compagnia de' pittori florentini sotto l'anno 1525, e Ruffaello è nominato dal Vasari nella vita di Francesco Salviati, tl quale stette per qualchè tempo nella bottega di lui. Il che ci fa credere che questi due fratelli dopo il 1524 partitisi da Siena, si accasassero in Firenze; onde le memorie dell'esser loro dopo quel tempo cessano tra noi. Le notizie d'opere d'arte fatte da loro in Siena si hanno dai seguenti documenti.

1507 24 d' Aprile.

Baptista di Fruosino e Andrea del Brescianino dipentori deno dare a di 24 Aprile lire vinti octo -- ebbano per noi Domenicho di misser Minoccio e compagni ligrittieri, li quali den: si danno per purte di pagumento della volta, la quale lo abiamo alogato a dipegnare nel modo che sta la prima volta. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO DI SIENA. Libro della Compagnia di S. Girolamo Registro B. 3. a c. 119. tergo.)

1507 10 di Dicembre.

A di x di Decembre lire sei contanti a Andrea di Gio. Antonio di Tomaxo da Brescia per parte di dipintura de le volte di S. Bernardino. (ARCHI-VIO e Libro detti a c. 58.)

1524 26 di Maggio.

Andrea e Rassaello di Giovannantonio da Brescia dipentori -- denno avere a di xxvi di Maggio 1524 ducati setanta, sonno per la dipegnitura d'uva tavola d'uno Batesimo di Christo batezato da S. Giovan som più angnioli, la qual gli su già alogata per Guido Palmieri già nostro operaio, come ce n'era scrita di terza persona; la quale conteneva s'avesse a sare stimare della stima s'aveva a levare ducati dieci; la quale questo di su stimatta per Domenico di Pacie (Beccasumi) e Giovan di Bartolomeo, dipentori chiamati d'acordo; cioè Giovan di Bartolomeo per misser Antonio del Veschovo nostro degnissimo opuraio, e Domenico chiamato per Andrea e Rassaello sopradetti d'acordo: la quale stimarpno ducati ottanta: de' quali se ne trae duc: x che restano detti ducati 70 d'acordo: per sede si sottoscrivaranno di loro propriu mano. La qual tavola si è messa in S. Giovanni a l'altare maggiore. (Seguono le sottoscrizioni) (ABCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro de' tre Agnoli a c. 146.)

## N.º 10.

1506-7 di Marzo

Supplica di Bernardino Pinturicchio agli Uffiziali di Balia. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Scritture Concistoriali Filza 28.)

Dinanzi a Voi signori offitiali di Balia della magnifica città di Siena. Si dice, spectatissimi offitiali, con debita reverentia per maestro Bernardino Pintorichia, delle Signorie Vostre servidore, non già el minimo infra li altri egregi pittori; delli quali, benchè come scrive Cicerone li Romani nelli primi tenpi poco si delectassero, tamen crescente l'inperio doppo le orientali victorie, et doppo la expugnatione delle Grece città, quelli con sommo studio da tucte le parti del mondo apresso di loro accolsero, et di pictura et scultura qualunche preclara opera rapere non dubitorno: extimando la pictura essere arte peregregia, et simile all'altre liberali arti, et con la poetica concurrere. Et essendo simili artifici da quelli che le Repubbliche governano soliti extimarsi cari; però el decto maestro Bernardino si à eleto la patria sepese per sua; dove spera, vivendo, habitare: confidatosi in nelle clementie di Vostre Signorie, atteso la adversità delli tempi, et li piccoli, et diminuti guadagni, et el peso della fameglia sua; et precipue, intendendo che alli novi habitanti artefici che qua concurrano, sonno per leggi vostre concesse immunità. Però el vostro servidore maestro Bernardino predecto, con somma fiducia recurre alle Signorie Vostce, alle quali suplica lo' sia piacere,

Tomo III.

deliberando, concedere al decto maestro Bernardino et suoi successori generale exentione, et immunità per tempo di anni xxx prossimi, et che esso et li posteri per decto tempo s' intendino essere, et sieno liberi exenti, et absoluti da ogni datio, preste, gravezze, gabelle ordinate et da ordinarsi in nel Comune, et contado, o iurisdictione senese; et da ogni altra factione di Comune, così reali, come personali, et da ogni gravezza, et pagamento di capitudini di qualunche arte, et a qualunche arte, et capitudine dovuta; cum clausula non obstantibus quibuscumque: et non solo per vostra ordinaria potestà, ma etiam con la privata. El che ottenendo come spera, sel riputarà a sommo dono, et gratia delle Signorie Vostre, quas Deus ad vota felicitet.

### NOTA

Questa supplica fu approvata con deliberazione della Balìa del 26 di Marzo 1506-7 il cui tenore è questo.

Magnifici domini domini officiales Balie civitatis Senarum collegialiter, et in numero sufficienti convocati etc. Audita petitione magistri Bernardini Pentolichij (sic) pictoris de Perusio, et attentis meritis ipsius magistri Bernardini, et quoadmodum mansio sua in civitate Senarum est volde utilis occasione picture in qua est egregius magister; ipsam petitionem aprobaverunt, prout in ea continetur, excepto et defalcato circa cabellas portarum civitatis, in qua particula presens gratia non extendutur. (ARCHIVIO dello. Deliberazioni della Balia Vol: 48. p: 2.)

# N.º 11.

# 1507 11 di Agosto

Lodo dato da Bartolommeo di Domenico e da Agostino . . . . da Settignano scarpellini, nelle differenze fra maestro Lorenzo di Mariano, detto Marrina, scultore, e Battista di Simone scarpellino. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Filza di ser Francesco Martini.)

# In Dei Nomine, amen.

Noi Bartolomeo di Domenico scarpellino et Augustino di .... scharpellino da Septignano, arbitratori electi in fra l'infrascripte parti, cioè in fra maestro Lorenzo di Mariano schultore da una parte, e Baptista di Simone da Girone scharpellino dall'altra parte, sopra ogni e ciascuna lor differentia dal dì che ebbero a

fare insieme fino al presente dì, come del compromesso in noi facto n'apare scripta di mano di misser Jeronimo Sergardi, soscripta da le parti et testimoni: unde vedute lor ragioni et audite decte parte più volte insieme et dispersè et veduta lor dimanda, e ogni cosa bene considerato.

Invocando el nome di Dio in questo modo et forma lodiamo judicamo e condenniamo, cioe condenniamo detto Baptista a dare e pagare al decto Lorenzo lire cento septe, soldi undici e denari zero; perchè di tanti, computati lor debiti contradecti, troviamo decto Baptista esserli debitore: et così dette lire cento sette, soldi undici, condenniamo detto Baptista a dare a decto Lorenzo.

Item; lodiamo, judichiamo et condenniamo decto Baptista affare li uovoli e paternostri a la cornice e architrave in fra sei di proximi avenire; e caso che infra decto tempo non li abbi facti, lo condenniamo che ne paghi lire tre del bracio al decto maestro Lorenzo.

Item; judichiamo che braccia undici di mistio che sono in chiostro di sancto Francesco, li quali ha cavati e lavorati *Baptista* sieno et essere s'intendino suoi e possino fare la sua voluntà.

Item; lodiamo et judichiamo, che el letto ch'è stato et è a la cava, ne paghi la pigione el decto *Baptista*, così per lo tempo passato, come per lo tempo avenire, et caso che di decta pigione di lecto, maestro *Lorenzo* ne avesse alcun disagio, o spesa, condeniamo decto *Baptista* di rifare a decto *Lorenzo* ogni spesa danno et interesse.

Item, una scripta che è infra Baptista et Lorenzo in la quale Baptista è obligato a cierta pena a decto Lorenzo, la lasciamo sospesa, lassando decto Lorenzo ne le sue ragioni.

Item; in ogni altra cosa, excepto le sopradecte, quietiamo, liberiamo e asolviamo l'uno e l'altro: e questo in ogni miglior via et modo che far si può.

Anno Domini 1507. Ind: 10, die 11 Augusti.

Latum, datum et in his scriptis pronuntiatum per supradictos arbitros, ut dixerunt et laudaverunt, ut supra etc. coram et presentibus ser Gilio Petri, et Teodoro Pauli, testibus.

#### NOTA

I lavori di marmo per i quali era nata differenza tra maestro Lorenzo di Zartano, scultore, e maestro Battista di Simone, scarpellino, dovevano certa-

mente servire per l'altare e per l'ornamento della cappella de' Piccolomini in S. Francesco allogati, come vedemmo, a maestro Lorenzo nel 1394. Di Bar-1564 tolommeo di Bomenico, uno degli arbitri, so che fu soprannominato Baccelli, e che morì nel 1531. Mi è ignoto Agostino da Settignano.

## N.º 12.

1508 21 Agosto

Promessa fatta da Anton Maria Cinughi di non molestare l'Opera del Duomo per cagione del pagamento di una tavola di Neroccio. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Rogiti di ser Alessandro di ser Francesco.)

Anno Domini M. D. VIII. Indit: x1, die xx1 Augusti.

Com sit quod Antonius Maria, olim Checchi de Cinughis de Senis, jam sunt plures anni, solvisset magistro Neroccio pictori de Senis pro parte picture unius tabule altaris, libras quadraginta duas vid: libr: 42 et ipsam reliquit imperfectam; quas libr: 42 modo Opera cathedralis Ecclesie civitatis Senarum fecit bonas dictas libr: 42 dicto Antonio Maria; qua de causa supradictus Antonius Maria sponte promisit mihi not: tamquam publica persona, presente d. Jeronimo Dominici domine Nere factori dicte Opere, presenti et pro ipsa recipienti, quod casu quo ipsa Opera reciperet aliquod damnum et detrimentum dictarum libr: 42 indemnem conservare, et quod non patiatur aliquod damnum. Que omnia promisit actendere sub pena dupli.

Actum Senis in campo Fori ante hostium Biccherne, coram Dominico Pauli del Golpe et Johanne Francisci Andree Dominici, filatoiaio.

Ego Alexander olim ser Francisci Antonii de predictis rog: etc.

# N.º 13.

# 1508 26 di Settembre

Allogagione a maestro Domenico di maestro Lorenzo degli Organi da Lucca, di un organo da collocarsi sopra la porta della sagrestia della Cattedrale. (ARCHIVIO detto, e Rogiti detti.)

Anno Domini M. D. VIII. Ind: xII, die vero xxVI Septembris.

Mag: Pandulfus Bartolomei de Petrucciis; Johannes Bap: Fran-

cisci de Girolamis; et Paulus Vannoccij de Biringuccis tres operarii et commissarii Opere cathedralis Ecclesie civitatis Senarum electi et deputati per spectabiles offitiales Balie Civit: Sen: vice et nomine dicte Opere, — locaverunt magistro Dominico olim magistri Laurentii de Organis Lucensi, presenti et conducenti, unum organum positum in Ecclesia cathedralis civit: Sen: super hostium sacrestie dicte Ecclesie, et pro usu dicte Ecclesie; cum infrascriptis pactis, modis et condictionibus, videlicet.

Uno organo, che la maggiore canna sia piei nove vinitiani da la boccha in su, et le canne principali di fuore hanno a essere di stagnio, e'l ripieno di dentro di piombo; et debba havere tasti vintinove bianchi, et semituoni diciotto, che somma in tutto fra bianchi et neri, tasti quaranta sette. Et diè havere registri sei: Tinore, ottava, quinta decima, decima nona, vigesima seconda, et uno registro di fiuti, che fanno la somma di registri sei. E decto organo el sopradecto maestro *Domenico* die dare fatto sonante et accordato in nella decta Chiesa senza chiudende, et senza ornamento. Et tutte le altre cose debba fare a tutte sue spese, et buono fra il termine di anni due da oggi. Et secondo la forma de l'organo et di stagnio, lassato senza chiudende, et ornamenti, come di sopra.

Del quale organo li dieno dare decti Operarii al decto maestro *Domenico*, ducati cinquecento d'oro in oro larghi, et quello più, per fino alla somma di ducati settecento d'oro, che parrà al magnifico Pandolfo Petrucci. Et che ora al presente se li debbi dare al decto maestro *Domenico*, ducati cento d'oro in oro di decta somma, da scomputarsi in decta somma; et de tempo in tempo se li paghino el resto delli denari per lavorare, perfino alla somma di ducati cinquecento. Que omnia et singula.

Actum Senis in domo habitationis magnifici Pandulfi de Petrucciis, in contrata sancti Johannis, coram magnifico Dominico Neri de Placitis equite, domino Jeronimo domini Johannis Marci de Luca clarissimo iureconsulto, et iudice appellationum civit: Sen: et ser Ant: Pauli Vitelli de Glanderonibus not: Sen: testibus etc.

Ego Alexander olim ser Francisci Antonii not: rogatus. etc.

## N.º 44.

## 4508 28 di Novembre

Il Comune di Gavorrano cede a maestro Giovanni di Bartolommeo pittore Senese le ragioni che aveva contro gli eredi di maestro Neroccio di Benedetto a cagione del prezzo già sborsato d'una tavola allogatagli a dipingere, e da lui per la sopravvenuta morte, non terminata. (ARCHIVIO detto. N.º 4 della Filza C. de' Rogiti di ser Alberto Alberti.)

Anno Domini MDVIII. Indictione XII, die vero XXVIII Novembris.

Cum hoc fuerit et sit quod jam sunt plura tempora Comune et homines Gavorrani locaverit et conduxerit magistro Neroccio Benedicti pictori senensi quandam tabulam altaris maioris Ecclesie sancti Juliani terre Gavorrani ad pingendum plures figuras Sanctorum, et principaliter beate Marie Virginis pro certo asserto pretio inter ipsas partes convento, de quo quidem pretio dictum Comune et homines solvit et numeravit ipsi magistro Neroccio libras centum quatraginta octo den: sen: pro parte pretii dicte opere dicte tabule, prout de predictis constare dicitur quedam privata scripta manu Petri Simonis de Pannilinis civis et mercatoris senensis: et cum hoc fuerit et sit, quod deinde dictus magister Neroccius pictor mortuus fuerit et sit, et minime potuerit dictam tabulam et picturam ipsius executioni mandari, propter quod fuit necesse facere novam locationem; et cum fuerit etiam, quod post predicta, dictum Comune et homines, aut ejus oratores nomine dicte Comunitatis dictam tabulam et operium picture locaverunt et conduxerunt magistro Johanni Bartholomei pictori de Senis pro eodem pretio asserto, et cum aliis pactis et condictionibus, de quibus omnibus et dicta locatione constare dicitur manu ser Cristofori Francisci notarii publici senensis, tamquam private persone; et cum hoc fuerit etiam, quod occasione predictarum locationum dictus magister Joannes fuerit coactus ad compensandum et ad persolvendum dictum pretium librarum centum quatraginta octo den: solutarum dictis heredibus Neroccii per dictum Comune et homines, et sic se constituit debitorem ipsius Comunitatis in dictis libris 148 den: de quibus ipsa Comunitas et homines et dictus magister Johannes habent jus, regressum, et actionem contra dictos heredes

magistri Neroccii pictoris occasione predictorum, et dicte tabule et operii non perfecti; et demum dicti heredes magistri Neroccii fuerunt et sunt debitores dicte Comunitatis et successive dicti magistri Johannis in dicta summa libr: centum quatraginta octo den: sen: Hinc est, quod dicta Comunitas et homines Gavorrani, et pro ea Bernardinus domini Ciecchi gavorranensis tamquam orator ipsius Comunitatis, et auctoritatem habens quam totum Comune Gavorrani circha locationem predictam tabule, et de consensu Petri Gasparis Paladini et magistri Pieri Pieri Manetti duorum ex prioribus ad presens dicte Comunitatis presentium et consensentium infrascriptis omnibus et singulis; — constitutus igitur in presentia mei notarii et testium infrascriptorum, volens agnoscere bonam fidem versus dictum magistrum Johannem occasione dicte compensationis et solutionis facte de dictis libris centum quatraginta octo dicto olim magistro Neroccio sive heredibus, per dictam Comunitatem, ipse Bernardinus - concessit dicto magistro Johanni presenti omnia et singula jura et actiones que et quas dictum Comune et homines Gavorrani habet, vel habere posset contra dictos heredes Neroccii Benedicti pictoris, tam occasione dictarum librarum centum quatraginta octo den: receptarum per ipsum Neroccium ab ipsa Comunitate pro parte pretii dicte tabule, quam etiam occasione, dannorum expensarum, interesse et penarum prout in obligatione et aliis quibuscumque scriptis latius continetur: ponens dicto nomine dictum magistrum Johannem in locum suum et totius juris ipsius Comunitatis, constituens ipsum pro predictis dominum et procuratorem ut in antea pro parte dicte Comunitatis. Et si contra factum fuerit, promisit dicto nomine dictum magistrum Johannem pro predictis conservare indennem. -

Actum in domo Comunis Terre Gavorrani, coram et presentibus spectabilibus viris Eugenio Bartholomei Speculi et Michaelangelo ser Andree de Monte civibus Senen: et ad presens existentibus et habitatoribus dicti Gavorrani, et Dominicho Taddei Amatuccij de Monte Politiano, testibus.—

Ego Albertus Guidonis de Albertis de Asciano — notarius et ad presens — vicarius terre Gavorrani — rogatus — scripsi.

NOTA

Appellano a questo contratto, ed alla lite che nacque tra maestro Giovanni e gli eredi di Neroccio i seguenti documenti.

٠,

1508-9 10 Febbraio.

Magister Johannes Baptista Bartolomei pictor de Senis -- exponit -- quod retroactis temporibus Comunitas et homines Gavorrani locaverunt eidem magistro Johanni Baptiste ad construendum et perficiendum quamdam tabulam altaris majoris Ecclesie sancti Johannis dicte terre Gavorrani pro quodam inter eos convento pretio. Dicit etiam quod deinde dicta tabula fuit per eumdem magistrum Jo. Baplistam ad eius debitum finem reducta et eisdem Comunitatis hominibus -- consignata. Dicit etiam quod pro parte ejus salarii et mercedis ipsius tabule, dicta Comunitas et homines dederunt et assignaverunt eidem magistro Jo: Baptiste in solutionem et payamentum quoddam assertum nomine debitoris Antonii filii Nerocii pictoris pro libris centum quatraginta otto den: et in dictas libras 148 den : dictus nomine debitoris eidem magistro Jo: Baptista asseruit in dettam -- Dicit etiam quod deinde cum dictus magister Jo: Baptista vellet sibi de predictis lib: 148 den: satisfieri a dicto Antonio et a Bartolomeo Francisci ejùs tutore, et contra eosdem jura sua experiret, fuerant per eosdem Antonium et ejus tutorem apposite infrascripte oppositiones etc. videlicet etc.

Estraggo dagli atti della lite questi particolari che mi paiono più importanti.

Messer Girolamo Pocci procuratore di Antonio di Neroccio risponde, che il tabernacolo era stato per la maggior parte fatto e dipinto da Neroccio: che il detto maestro Gio: Battista per più di 20 anni era stato di continuo pasciuto e vestito da Neroccio: il che poteva computarsi al valore di 400 fiorini, i quali dovevan essere restituiti a detto Antonio, insieme con tutte le masserizie e supellettili che furono della casa e bottega di Neroccio, e specialmente una statua di marmo di S. Caterina delle Ruote del valore di 100 fior: -
« Item ponit quod diotus Neroccius tempore ejus vite cepit tenere in do
« mo sua et apotheca dictum Joannem Bartalomei, qui erat etatis annorum « quatordecim in circa, et ipsum tenuit, et vestitum prestitit per annos vi
« ginti etc. »

Seguono gli Articoli di maestro Gio: Battista che dice avere 34 anni, tra i quali è questo:

Art. 2. « Item penit quod dictus magister Neroccius conduxit a Co« munitate et hominibus Gavorrani ad construendum et pingendum quum« dam tabulam altaris sive quamdam majestatem Viryinis Marie, videlicet
« ejus figuram cum filio in brachio, et nonnullis sanctis a lateribus pro
« pretio flor: ottuaginta duorum de lib: 4 pro flor: den: sen: « Il detto maestro Giovanni nomina per testimoni i seguenti: Leonardo di ser Ambrogio
(Maestrelli); Gio: di Tedaldo; Giacomo di Bartelomeo (Pacchiarotti); Bartolomeo di David; Antonio di Cristoforo; Benvenuto (di Gio: del Guasta); maestro Andrea (di Niccolò); Achille (Crogi). Girolamo di Benvenuto (del Guasta).
Il pittore Achille di Pietro Crogi dice di essere stato ad imparare l'arte della
pittura nella bottega di Neroccio, il quale abitava uella contrada di S. Marco,
ed aveva una bottega presso il Vescovado. Dice che Neroccio morì or sono
cinque anni; altri dicono sei anni.

Nel 1508 Achille di Pietro Crogi aveva 27 anni.

Gio: di Tedaldo pittore, dice di essere di più di 40 anni.

Leonardo di ser Ambrogio si chiama scolare di Neroccio, il quale aveva tre botteghe: una di faccia al Vescovado, altra sotto la casa di ser Piero dell'Oca, e la terza alla piazza Paparoni. Ha 40 anni.

Degli altri pittori mancano gli esami. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Processi pupillari.)

Questa lite continuava ancora nel 1511, nel qual anno ai 12 di Gennaio si trova che maestro Giovanni domanda che Antonio figliuolo ed erede di maestro Neroccio gli paghi centocinquanta lire da una mano per cagione della cessione fattagli di un debito dal Comune di Gavorrano, e fiorini otto dall'altra per cagione del salario e manifattura di un certo tabernacolo. Io non so poi che fine avesse questa lite, nè se la tavola di Gavorrano esista ancora.

Di Giovambattista, o Giovanni di Burtolommeo Alberti che fu, come abbiamo veduto, uno de' molti scolari di Neroccio, e nacque intorno al 1466 poche altre memorie ho io potuto raccogliere. Fa testamento nel 1517 e lascia suo erede Giovanni di Tedaldo stato suo condiscepolo nella bottega di Neroccio, al quale dà l'obbligo di dipingere nella Chiesa di S. Fabiano e Sebastiano nel castello di Civitella una tavola con iu mezzo la Madonna col bambino Gesù in braccio, ed ai lati le figure di S. Biagio, di S. Gismondo e di S. Caterina d'Alessandria. (Archivio del Contratti. Protocollo 2. di Gio: di Domenico Tommasi c. 292.)

Maestro Giovambattista viveva ancora nel 1532.

Intorno ad alcuni pittori che figurano come testimoni in questo processo, riserbandomi a luogo più opportuno di parlare degli altri, dirò qualche cosa.

Leonardo di ser Ambrogio che fu de' Maestrelli, famiglia nobile, nacque intorno al 1468. Fu pittore e maestro di candele ai servigi dell' Opera del Duomo: fu ancora scrittore di commedie ed egloghe pastorali, e forse appartenne alla prima Accademia dei Rozzi, dove ebbe il soprannome di Mescolino. Gli scrittori nostrali confusero lui con il Desioso Insipido: ma per le ricerche che io ho fatto su questo proposito, posso affermare, che nell' Accademia degl' Insipidi; fondata in Siena ai 5 di Settembre del 1546 da Michelangiolo detto lo Scalabrino, pittore; da Gio: Maria, tessitore, da Leonardo, filatoiaio, e da Anton Maria, sellaio; la cui impresa fu un travaglio con uno stile, e sopravi un giravento combattuto da quattro venti col motto

Secondo il tempo travagliando volto;

fu ascritto nel 1559 col nome di *Desioso*, Domenico di Gismondo, sarto, il quale compose molte e commedie e favole, ed egloghe pastorali che si leggono a stampa. Morì il Maestrelli intorno al 1532, lasciando dopo di sè alcuni figliuoli avuti dalla moglie sua Anfrosina de' Chigi.

Giovanni di Tedaldo, o di Taldo di Vittore anch' esso scolare di Neroccio, nacque intorno al 1468. All' esercizio della pittura accoppiò anche la miviatura, come apparisce dalle note al documento 267 del Vol. II. di questa Raccolta a pag. 386 e 587. Morì nel 1528, facendo suo erede Angelo natogli da Lu-

crezia di Domenico del Rosso sua donna. Ci dà notizia di un suo lavoro la seguente memoria.

1507 13 di Agosto.

L'Opera sancte Marie die dare a di 15 detto (Agosto) per peze quatrocento d'oro fino et peze dodici d'argiento demo a Giovanni di Tedaldo, dipintore, per li bandelloni alla venuta del Legato. . . Lire 18.3 --- (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO. Fogli sciolti.)

Achille nato nel 1481 da maestro Pietro di maestro Paolo del Crogio, legnaiuolo, è un altro discepolo di Neroccio. Ebbe un fratello per nome Sigismondo ed un figliuolo chiamato Pietro che fecero la medesima arte della pitura. Da questo Pietro nacque la venerabile Passitea fondatrice delle Cappuccine. Le memorie d'arte che riguardano il nostro Achille sou queste.

1501 18 di Luglio.

Achille di Pietro del Crogio -- de' avere a di xrm di Luglio lire quaranta -- e quali (denari) sonno per la monta di opere quaranta, le quali lui è stato all'Opera nostra a dipegniare le teste de' Papi; le quali à dipinto per conto di Pietro (di Giovanni) nostro dipentore, soldi vinti l'opera, d'achordo collui e con Pietro nostro. (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO. Libro Rosso d'un Leone dal 1482 al 1506 a c. 596.)

Soldi 16 a Achille dipentore per dipéniere (dipingere) le spallette de li usci de lo spoliatoio. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Compagnia di S. Bernardino. Registro B. XLVII dal 1537 al 1539 a c. 44.)

## N.º 45.

# 1509-10 di Febbraio

Allogagione a maestro Antonio di Neri de' Barili, a Giovanni di Piero detto Castelnuovo e a Giovanni di Giovanni Barili dell' ornamento intorno all' organo nuovo del Duomo. (ARCHIVIO detto. Filza 3.ª de rogiti di ser Alessandro di ser Francesco.)

Anno Domini MDVIIII. Inditione XIII, die vero XVIII Februarii.

Spectatissimi viri magnificus Pandolfus Petruccius, Johannes Baptista Francisci Guglielmi, et Paulus Vannoccii, operarii et commissarii Opere cathedralis Ecclesie Senarum, vice et nomine dicte Opere, titulo et causa locationis locaverunt magistro Antotonio Neri de Barilis, Johanni Pietri alias Castelnuovo et Johanni . . . . (Joannis) carpentariis de Senis — ad fiendum ornamentum et lignamina circum circa organa fienda de novo in Eccle-

sia cathedrali civitatis Senarum, pro illo pretio quod judicatum fuerit per duos homines comuniter eligendos, videlicet unum pro qualibet parte; et bonorum lignorum et stagionatorum. Pro quibus etc.

Actum Senis in domo habitationis magnifici Pandulfi et in camera veteri dicte sue domus coram Joanne Francisci Marrette et Joanne Antonii piffari — testibus.

Ego Alexander olim ser Francisci Antonii notarius — rogatus — scripsi.

## N.º 16.

# 1510 18 di Aprile

Allogazione a Bartolommeo di David della pittura di uno stendardo, e di un baldacchino per la Compagnia del Corpo di Cristo del castello di Capalbio. (ARCHIVIO detto. Rogiti di ser Benedetto Biliotti.)

Anno Domini 1510. Indict: xiv, die vero 18 Aprilis.

Franciscus Sensi de Brandolinis de Capalbio, comitatus Senarum, unus, ut asseruit, ex operariis Societatis disciplinatorum Societatis Corporis Cristi dicti loci — locavit — Bartolomeo David pictori de Senis presenti etc. 3d faciendum et pingendum, omnibus dicti pictoris expensis, pro dicta societate et disciplinatis unum extendardum et unum altachinum (sic) ad processiones, tele linee: extendardum vid: latitudinis brachi unius cum dimidio alterius, et altitudinis brachiorum duorum, cum istis picturis in eo existentibus, sive pingendis vid: cum figura Domini nostri Jhesu Christi in medio stantis et tenentis in manibus suis A cum calice aureo a pede illius colligente ejus sanguinem preciosum, et cum figura beati sancti Vincentii ordinis Predicatorum in latere sinistro dicti extendardi, cum aere et paese condecente et cum frigio aureo circum circa extendardum predictum et asta picta colore viridi, vel alio convenienti: impositis diademis aureis ipsi Domino nostro Jesu Christo et sancto Vincentio. Altachinum vero latitudinis brachiorum 3, et altitudinis brachiorum 4, cum eisdem figuris eodem modo pictis, et in dicto extendardo expressis et declaratis, videlicet figura ipsius Domini nostri Jesu Christi et beati

sancti Vincentii et cum cornicibus aureatis circum circa altachinum predictum et cum anulis sive uncinellis et otto astis coloratis coloribus condecentibus ad ipsum altachinum deportandum. Quod quidem extendardum et altachinum dictus Bartolommeus pictor teneatur et debeat dicte societati dedisse et consignavisse finitum et perfectum modis et formis suprascriptis et declaratis omni perfectione, per totum medium mensem Mai proxime futuri. Et hec omnia pro pretio libr: septuaginta septem den: sen: solvend: hoc modo. Videlicet, de presenti lib: xx pro arra et parte solutionis dicti pretii et omne residuum finito laborerio — Hoc tamen pacto quod finito laborerio predicto, illud debeat revideri et judicari per homines in arte peritos a dictis partibus eligendos, per quos in eorum conscientia ipsum laborerium extimetur et extimari debeat valoris et extimationis unius ducati pluris dictis lib: 77 den: alias teneatur ipse pictor illud sufficere, aut ex dicto pretio ipsum ducatum relaxare ad voluntatem Societatis predicte.

Actum Senis ad banchum iuris Artis Lane coram — fratre Lodovico Francisci ordinis sancti Dominici et Crescentio Petripauli de Bichis lanario de Senis testibus.

Die 25 Maj 1510. Supradictus Barttolomeus David — fuit confessus — recepisse — a dicto Francisco — omne residuum denarior: sibi debitorum — pro opere dicti extendardi et baldachini perfecto et finito etc.

Ego Benedictus Biliottus not: rogat: scripsi.

### NOTA

Bartolommeo di David su principio di una casata che diede varii pittori, ma appena noti di nome. Ebbe egli per prima sua moglie Andrea di meestro Bernardino maniscalco da Fondi nel regno di Napoli, la quale gli partori David da cui nacque Medea che su sposata a Michelangelo di Antonio detto lo Scalabrino, pittore, e Polidoro che seguì l'arte paterna. Da Camilla di Jacopo di Paolo Morelli, sua seconda moglie ebbe Giulia, sposata nel 1529 ad Antonio di Michelangelo Passalacqua, pittore, Giacomo, Caterina, Francesca e Damiano anch' esso pittore. Morì Bartolommeo di David nel mese di Gennaio del 1544. Delle opere sue, che dalle seguenti memorie apparisce essere state assai, oggi non ne resta messuna.

1506 1 di Settembre.

Meo dipintore die avere a di primo di Settembre ducati dodici -- cioè lire 84 sonno per dipentura di due quadri del chiostro, cioè del quadro verso le cisterna, et el quadro verso levante. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLE-

SIASTICO. Libro di Debitori e Creditori della Certosa di Pontignano dal 1486 al 1582 a c. 124.)

1507 15 di Giugno.

Meo di Davil dipentore die havere a di 15 di Giugno 1507 duc: 43 che sonno lire 294: sonno per dipigniare tucte le volte della Chiesa, chome siamo rimasti d'acchordo, et fare tre ochi, uno verso tramontana, et due ne la facia di Sancta Sanctorum, unde non è finestra; et uno fregio el quale cigne el choro; et fare dipento uno tapete drieto a l'altare grande, et uno padiglione a' lavatorio . : . . . dipento di brochato cum due anceli (sic: angeli) che pare lo vogliono serrare. Et di tucto questo lavoro lo Munisterio gli die decti 43 ducati: a tutte sue spese di becha e di chelari. (ARCHIVIO e Libro delli, a c. 137.)

1507-8 13 di Febbraio.

E a di detto, die havere ducati 25 d'oro, cioè lire 175, sonno per gionta di alchune chose à facte ne la decta Chiesa, cioè tre facciate unde sonno dipenti sancto Hugo, sancta Caterina, et el beato Nicholò cardinale et Dio Padre et li festoni et el coro de' Conversi, et tucti e quadri del coro de' monaci, cioe queli de la Misericordia, el fregio che va sopra el coro de' Conversi. Tutte queste cose furno giudicate d'acordo fra lui e'l priore ch'è Don Francesco di Navarra professo di Maggiano. Giudicasi e giudicò che lo Munisterio gli dovesse dare le dette cose agionte sopra decti duchati 25 decti di sopra, sopra a li 45 de la prima alogagione: e così siamo rimasti d'acordo insieme. (ARCHIVIO e Libro detti a c. 145.)

1509-10 20 di Marzo.

A Bartalomeo di Davit dipentore, per una crocie, per rasetatura de le bracia del chrociefisso e'l corpo, e per ingiesatura, choloritura de la crocie d'azuro e oro. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Libro della Compagnia della SS. Trinità, ad annum a carte 42.)

1513-14 10 di Gennaje.

Bartolomeo di Davit dipentore de' avere a di 19 di Gennaio 1515 duc: 18 d'ero larghi per la fattura della Madonna del Manto. Sono per tutte le pitture della volta, de' paesi, e di tutte le fighure entrano nel Presepio; e per averci dipento il Sorore (la figura di rilievo del creduto fondatore dello Spedale) e'l pilastro e ti locho suo deve è posto. Fatto novamente detto lavoro quest'anno. (ARCRIVIO DELLO SPEDALE DELLA SCALA DI SIENA. Giornale segnato G G a c. 164.)

1526-27 25 di Febbraio.

A Meo di David dipentore per avere innovata una figura di Nostra Donna nella tavola a piè la schala che va di sopra in Palazo, lire xem. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Libro del Maestro della Camera del Comune dal 1516 al 1530.) 1539 7 di Dicembre.

Item pagarete a maestro Bartalomeo dipentere lire sei, se li danno per una figura d'una Giustizia fatta melle spalliere delle loro residentie. (ARCHI-VIO DE CONTRACTI DI SIRRA. Libro degli Otto della Guardia, ad annum.) Per compimento delle notizie di Bartolommeo di David, darò quì l'alberetto della sua discendenza.



### N.º 47.

# 1510 12 di Luglio

Lodo dato da Giacomo Pacchiarotti, pittore, sopra il lavoro dell'arco della cappella de' Vieri in S. Francesco, fatto da Ventura di ser Giuliano Turi de' Pilli. (ARCHIVIO detto. Rogiti di ser Pietro Landini al N.º 2856.)

## Al nome di Dio, a dì xII di Luglio 1510.

Io Jachomo di Bartolomeo dipentore albitro e amicho comune chiamato d'achordo da Girolamo di Giovanni Vieri e fratelli da una parte, e dall'altra parte Ventura di... (ser Giuliano) maestro di legname, chiamatomi ogniuno di loro a lodare e giudichare una diferenzia fra loro de la chapella, cioè de l'archo de la chapella di detti Vieri in San Francesco, e d'altre cose; chome del chompromesso è rogato ser Pietro di Francesco da Lucigniano notaio degli Ufiziali de la Merchantia: chol nome di Dio io Jachomo sopradetto lodo e dichiaro in questo modo e forma chome qui apresso. E prima, chaso non gliel'abin dati, che Girolamo Vieri e fratelli sopradetti dieno e paghino al detto Ventura lire sette, e soldi dieci per braccio quadro, cioè lire sette, e soldi dieci per quadro; e questo lodo: e più che detto Girolamo

e fratelli li facin fare e ponti, e diengli le tavole per fare e centoli de l'archo, e chaso non gliel'abin dati: e più lodo che detto Girolamo, e fratelli li dieno tuti e feramenti che sarano necessari a detto lavoro: e più lodo che detto *Ventura* debbi fare buone a Girolamo e fratelli quello ànno paghato per sette opare, cioè per sette uopare, e una maestro muratore per quelo s'usa di paghare.

Ed io Jachomo sopradeto giudicho e lodo quanto di sopra.

## N.º 18.

## 1510 5 di Settembre

Lodo dato da Girolamo di Benvenuto, da Giacomo Pacchiarotti, da Girolamo Genga da Urbino e da Girolamo di Giovanni del Pacchia pittori, sopra la tavola fatta alla cappella dei Vieri in S. Francesco di Siena da Pietro Perugino. (ARCHIVIO detto. Rogiti di ser Francesco Martini.)

## In nomine Domini, Amen.

Noi Girolamo di Benvenuto dipentore; Jachomo di Bartolomeo; Girolamo di Bartolomeo d' Orbino; Girolamo di Giovanni, dipentori, arbitri et arbitratori e amici chomuni e amichabili compositori eletti, chiamati et deputati da Girolamo et Bernardino di Giovanni Vieri da una parte, et da maestro Pietro di . . . da Chastello della Pieve detto Perugino; chome dal chompromesso in noi fatto apare di mano di ser Francesco Martini notaro della Merchantia; e veduto detto chonpromesso, e veduta la scritta della aloghatione della tavola e del tempo innessa aposto, e veduto el chartone, e chartoncino, e veduta la tavola et pittura, e udite più e più volte le parti, et preso conseglio da misser Simone Borghesi sopra di più loro dubi e ponti e quanto portava la ragione, e bene examinato la chausa insieme fra loro, e preso el conseglio etc.

E per detta chausa, detti arbitri di chomune choncordia sindichano, lodano, et sentenziano detto maestro *Pietro* avere osservato quanto per la scritta era obrighato, e avere fatto la pittura bene et perfettamente, e avere exeguito quanto di ragione era tenuto; e detti Vieri essere tenuti et obrighati a paghare detto maestro *Pietro* di quello restasse avere, senza alchuna ecietione. E per fede del vero si sottoscriveranno di loro mano.

E io Girolamo di Benvenuto dipentore gudicho ed afermo quanto dice in questo fonglio (sic) di decto di sopra.

E io Jachomo di Bartolomeo dipentore rafermo quanto è questo folio.

Jo Gironimo di Bartolomeo da Urbino afermo e lodo quanto in questo foglio si contiene.

Jo Girolamo di maestro Giovani dipentore giudico et lodo chome in questo folglio si contiene.

Latum — fuit supradictum laudum et arbitramentum per supradictos arbitros et arbitratores — in curia Merchantie in omnibus per omnia prout supra, sub annis Domini nostri Jhesu Christi milleximo quingentesimo decimo, indictione XIII, die vero quinta mensis Settembris. —

Ego Franciscus Martini — notarius — scripsi.

#### NOTA

Documento è questo per ogni rispetto assai prezioso, dandoci notizia della tavola della Natività di Maria Vergine, dipinta come si vede intorno al 1510 da Pietro Perugino per l'altare de Vieri in S. Francesco; la quale nell'incendio di quel tempio accaduto nel 1655, andò distrutta insieme con molte altre pitture de' primi maestri così nostrati, come forestieri. Tra i pittori chiamati a giudicare del prezzo della tavola predetta, apparisce per il primo Girolamo di Benvenuto, il quale era forse il più vecchio di essi, essendo nato da Benvenuto di Giovanni del Guasta il 24 di Settembre del 1470. Segue Giacomo Pacchiarotti forse più giovane di quattro anni: poi viene Girolamo Genya da Urbino che era nato due anni dopo al Pacchiarotto. L'ultimo è Girolamo di maestro Giovanni detto del Pacchia, pittore si può dire fino ai nostri giorni noto solo di nome, avendolo appena ricordato il Vasari nella vita del Sodoma; ma che da me sarà in seguito fatto conoscere per quel valentuomo che egli riusci veramente nell'esercizio della pittura.

## N.º 19. \*

# 1510 18 di Settembre

Lettera del Cardinale Giovanni de' Piccolomini a Pier Francesco suo fratello. (Originale presso il sig. Giuseppe Porri di Siena.)

Pier Francesco! È venuto da me el *Pachierotto* a domandarmi denari per conto de la Cappella, et molto s'è lamentato.

Voi sapete che più volte v'ho dicto che ero contento per la parte mia che se li desse denari di quelli di pian d'Alma, et così....al presente; Sì che expediretelo, che io non vorrei che chi ha ad avere, si lamentasse: et non credo mai vedere quel dì che io esca del fastidio di questa cappella.—

Ex Turri die xxIII Sept. MDX.

Jo: Piccolomineus Archiepiscopus senensis (*Indirizzo*) Magnifico viro domino Petro Francisco Picolomineo, germano carissimo.

#### NOTA

La cappella che dipingeva il *Pacchtarotto* ai Piccolomini era quella in 8. Francesco, intitolata a S. Andrea. Vedremo più innanzi che nel 1514 egli avevala finita.

# N.º 20.

## 1510 28 di Ottobre

Scritta della dote di Beatrice de' Galli, sposa di Gio: Antonio di Jacopo de' Bazi, pittore da Vercelli (il Sodoma). (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Rogiti di Ser Alessandro della Grammatica. Filza dal 1507 al 1515 N.º 61.)

Anno Domini MDX. indictione XIIII, die XXVIII Octobris.

Johannes Antonius Jacobi de Bazis pictor de Verzè fuit confessus habuisse et recepisse pro dotibus domine Beatricis, olim filie Luce Bartholomei Egidii, et sororis Bartolomei et Nicholai, filiorum dicti Luce; et Bartholomeo predicto dante et solvente non tam ejus nomine, quam vice et nomine dicti Nicholai minoris viginti quinque annorum; flor: 450 de libris 4 pro floreno: cum pacto de antifatio ad rationem x pro centenario, quos, in casu dotium restituendarum, promisit restituere Senis, Florentie, Pisis ec. pro eis conveniri et gravari voluit in forma chamere—ad sensum recipientis—pro quibus oblig:—renuntiavit—sub pena dupli.—

Insuper statim et incontinenti, non obstante confessione facta per dictum Johannem Antonium se habuisse etc. dicti Bartholomeus et Nicholaus fecerunt et constituerunt sese principales debitores et pagatores dicto Joanni Antonio in flor: 400 ad di-

Tomo III.

ctam rationem hinc ad duos annos, et ab inde in antea ad omnem petitionem et voluntatem dicti Joannis Antonii; cum pacto apposito, quod durante dicto tempore duorum annorum dicti flor: 400 alimententur per dictos Bartholomeum et Nicholaum ad rationem quinque florenorum pro centinaio pro quibus obligav: etc. Iurans dictus Bartolomeus major xxv annorum predicta servare etc. sub pena etc. quam penam etc. et dicta pena etc.

ltem reficere etc. renuntiavit etc. quibus quidem etc. rogantes etc.

In terzerio Kamollie in hospitio Corone coram et presentibus Paulo Salvetto et Cristophoro de Chisiis, testibus.

## N.º 21. \*

# 1511 7 di Giugno

Confessione di debito fatta da maestro Vincenzo di Benedetto (Tomagni) pittore da S. Gemignano a Giovan Antonio da Vercelli (il Sodoma) della somma di 25 ducati. (ARCHIVIO detto. Filza de'rogiti di ser Niccolò Posi dal 1505 al 1512.)

In nomine Domini amen. Anno Domini 1511. Indictione 14, die vero 7 Junii. — Pateat — qualiter magister Vincentius Bennardi Chelis de Sancto Gimignano, ad presens pictor in civitate Senarum, et nunc excarceratus de carceribus curie domini Potestatis (de Monte Ilicino), sua sponte fecit et constituit se verum et legitimum debitorem et pagatorem Joanni Antonio pictori de Verzelli comitatus Mediolani, et pro eo, mihi notario infrascripto — in ducatis viginti quinque auri larcis, in quibus, ut asseritur, tenetur occasione nonnullarum rerum ab eo habitarum; valor quarum adscendit ad summam dictorum ducator: 25. Quos 25 duc: dare promisit eidem Johanni Antonio pictori ad omnem ejus petitionem et voluntatem Senis, Florentie, Pisis, Rome, Bononie etc.

Actum in Palatio domini Potestatis in talamo dicti Palatii. Ego Nicolaus Posi notarius — scripsi —

### NOTA

Questo Vincenso da S. Gimignano che per cagione di un debito col Sodoma era stato sostenuto nelle carceri di Montalcino, è il Tamagni; il quale come si legge nel Commentario posto dopo alla sua vita scritta dal Vasari (Ve-

di il Volume VIII. dell'edizione del Le Monnier) fece intorno al 1510 e al 1511 alcune pitture mella cappella di ser Niccolò Posi nella Chiesa di S. Francesco, e nello Spedale di S. Maria della Croce in Montalcino. Da questo documento apparisce che il Tamagni nacque da Bernardo di Chele, e non da Bartolommeo, come è detto in quel Commentario; di più abbiamo da esso la conferma che il Sodoma fu veramente da Vercelli.

# N.º 22. 1511 15 Giugno e 1511-12 15 Gennajo

Quietanza fatta dal Priore del convento del Carmine e da Giovanni di Antonio a Ventura di Ser Giuliano Turi de Pilli per conto di don Michele monaco di Vallombrosa, e fratello del detto Ventura. (ARCHIVIO detto. Filze di Ser Mattia Selva ad annos.)

Anno Domini 1511. Indic: XIIII, die vero 15 Junii.

Cum fuerit, et sit quod de anno 1483 Fratres, Capitulum, et Conventus sancte Marie Carmelli de Senis locaverunt domino Michaeli ser Juliani monacho ordinis Vallis Umbrose de Senis, et Francisco Guidonis, alias el Petruccio de Senis ad faciendum, et instituendum unum parium organorum; et cum ab eisdem fratribus ipse domnus Michael habuerit lib: sexaginta novem, sol: XI, den: 8, den: sen: ex causa predicta: quod parium organorum tunc non fecit, ex morte ipsius tunc secuta. - Et cum de predictis lib: 69. 11. 8, dicti Fratres fuerint et sint satisfacti de predictis, hoc modo videlicet quod Venturas ser Juliani Ture de Sen: frater et heres ipsius domini Michaelis eas lib: 69. 11. 8 dedit, et - solvit Joanni magistri Antonii Gregorii piffaro de Senis de voluntate et consensu venerabilis viri magistri Tomaxii Baptiste de Furli prioris dicti Monasterii: hinc est quod dictus magister Tomassus prior prefatus vice, et nomine dicti Conventus se de soluctione predicta satisfactum, et contentum vocavit et ipsum **Venturam** heredem predictum liberavit et quietavit.

Actum Senis in capitulo dicti Monasterii, coram et presentibus magistro *Jeronimo* magistri *Joannis* Joannis pictore, et Benedicto Georgii Andree de Faventia oriolario de Senis.

Anno Domini MDXI. Indit: XIIII, die Xv Januari.

Johannes magistri Antonii Gregorii piffarus de Senis.—vo-

lens recognoscere bonam fidem erga Venturam ser Juliani Ture de Senis, fratrem carnalem, et heredem domini Michaelis ser Juliani eius fratris, et monachi Vallis Umbrose ex causa lib: 424 in circha plumbi, et plus, vel minus quod esset, quod dictus olim domnus Michael habuit a fratribus sante Marie Servorum de Sen: pro construendo unum parium orghanorum, que lib: 424 velut supra dictus Joannes habuit, et dixit ad manus ipsius pervenisse, quare asseruit fuisse sotium in construendo dictum organum post mortem Francisci Guidonis alias il Petruccio sotius ipsius Michaelis: hinc est quod dictus Joannes promixit dictum Venturam — conservare indennem ex causa predicta, et dictis fratribus satisfacere de dicto plumbo, et eidem Venture satisfacere casu quo esset aliquo modo molestatus a dictis fratribus — Ac etiam dictum Venturam heredem predictum quietavit, et liberavit de omni, et qualibet re, et quantitate denar: etc. — quod petere posset eidem.

## N.º 23.

# 1511 27 di Agosto

Allogazione del coro della Chiesa della Certosa di Maggiano a maestro Antonio di Neri Barili, e a Giovanni di Giovanni suo nipote. (ARCHIVIO detto. N.º 483 de' Rogiti di ser Giovanni de Giovannelli.)

Anno Domini MDXI. Indict: XIIII, die vero XXVII mensis Augusti. —

Pateat, qualiter convocato et congregato publico et consueto Capitulo monacorum capituli et conventus et monasteri sancte Marie de Maggiano extra et prope Senas, ordinis Cartusiensis ad sonum campanelle, ut moris est, et de mandato reverendi patris doni Petri Ludovici de Ferraria dignissimi prioris dicti conventus faciens— et dicti et infrascripti monaci facientes etc. habito mutuo colloquio etc: unanimiter titulo et causa etc. locaverunt, et comisserunt (sic) magistro Antonio Nerii Barilis carpentario, et Johanni Johannis ejus nepoti, cuilibet eorum in solidum presentibus et recipientibus et conducentibus per se etc.

L'opera del coro di legname della Chiesa di decto monistero di Maggiano a modo di prospettiva, con questi capitoli e modi et pacti, cioè: dovendovi farvi infra l'una et l'altra parte del coro in tutto a numero quadri vintisei et sedie vintiquattro, conpartendo tante da una banda, quante da l'altra: dovendo ancora farle perfecte et perfectionate co le colonne, cornici, sederi, et basi, come sta il disegno apresso di detto priore di mano di detti conduttori disegnato: colla volontà di detto priore sieno obrigati detti maestro Antonio et Giovanni talmente conpartire dette sedie, che a esso priore parrà doverne mettere per testa da capo, dove stanno li priori a sedere in coro, tre sedie per lato et per testa di detto coro, le abbino a mettere, et fare; et se li parrà doverne mettere due per testa, così l'abbi affare: dovendo però essere in tutto vintisei sederi: facendo però dette colonne una d'ulivo, et l'altra di noce.

Item; che detti maestro Antonio e Giovanni s' intendino et sieno obrigati affare detti cori et sedi et loro prospective in questo modo, cioè: che debbino lavorare una sedia e uno quadro a quella forgia di figura che parrà a detto venerabile priore di detto convento; et altra poi che seguita, sicondo che parrà a detti maestro Antonio et Giovanni, andando et proseguendo in questo modo per infino alla fine di detti vintisci sederi: dichiarando però, che si contenga una figura per quadro, excepto che due quadri contenghino uno l'Asumpta, et l'altro san Cristofano con Cristo in collo, per li quali sia rimesso nel priore la discretione li volesse usare del più.

Item; detti maestro Antonio et Giovanni sieno obrigati affare el detto coro in modo che saglia da terra el primo piano dove si tengano li piei quelli che seggano in coro, tanto alto quanto parrà al detto priore.

Item; detti maestro Antonio et Giovanni si obrigano affare la forma, o vero appoggiatoio, o vero parapetto di detto coro, dove li stanti in coro quando s' inchinano, con quella altezza et larghezza, et cola cassetta a usanza de' Certosini, di dentro corrispondente a detto coro et sedie, similmente a volontà di detto priore. La qual forma, o appoggiatoio, o parapetto di fuore debba essare similmente a prospectiva, o vero comesso a volontà di detti maestri conducenti.

Item; che detti maestro Antonio et Giovanni in detta allocatione di detto coro s'intendino et sieno obrigati fare la porta che entra in detto coro sotto el Crocifisso, a prospettiva, in questo modo, cioè: di fuore inverso dove stanno li conversi, sia regolata di noce di rilievo con otto quadri drentovi a prospectiva; similmente dovendone fare a volontà di detto priore quattro, et quattro a volontà di detti maestro *Antonio* et *Giovanni*. Et di dentro verso li monaci, debba detta porta et uscio èssare lavorata a piano a prospectiva et a volontà di detto priore, et suo disegno.

Item; che detti maestro Antonio et Giovanni sieno tenuti et obrigati affare detti lavori di coro et porta, come di sopra, a tutte loro spese di legname, et altre cose, come si richiede in essi, per insino alla perfectione di dette opere, cioè posti su, et perfectamente forniti: excepto che detti priore et monaci debbino provedere all'armadura di detto coro, cioè modelli che vanno in terra a diacere et tutte le molli (molle) di drieto et sotto: et similmente debbino detti priore et monaci provedere a tutti li ferramenti che vanno in detta porta di detto coro solamente.

Item; che detti maestro Antonio et Giovanni sieno tenuti, et obrigati a dare finiti, et perfecti detti lavori in loro bona perfectione, come è detto di sopra, con quelli modi et misure et compartimenti che sonno specificati nella presente allocatione, per tutto il mese d'Agosto a due anni avenire che saremo nell'anno Domini 1513.

Item; che detto priore et convencto sieno obrigati a dare et pagare per legiptima mercè et prezzo a detti conductori lire duomilia trecento, che sonno fiorini cinquecento settanta cinque di moneta senese; el quale prezo si debba pagare alli detti conductori per li detti priore et convento in questo modo et forma, cioè: al presente moggia dieci di grano per lo prezo corrente, et debbino pigliare detti maestri quanti modelli di noce che sonno in detto convencto per quello prezo che saranno stimati per due homini comuni. Et sieno obrigati a piglare canne cinquanta di tavole che al presente sonno a Casale, condocte in Siena alle spese di detto convencto, et dove vorrà detto maestro Antonio.

Item; sieno obrigati detti maestro Antonio et Giovanni a piglare oppi cento li quali detti maestro Antonio et Giovanni gli anno a eleggiere d'una metà di una lama di detto convencto, la quale detto priore partirà; la quale è posta a Casale in sull'Arbia; intendendosi che detti maestro Antonio et Giovanni

ni abbine la electione di cavare detti cento oppi di qual parte lo parrà di detta lama, partita l'arà detto priore: le quali tavole et oppi se le debbino contare per quel prezo che farà detto priore, maestro Antonio, et Pietro di Goro, dovendosi fare per tempo d'uno mese proximo advenire.

Item; che detto priore et convencto sieno obrigati dare et provedere a' detti maestro Antonio et Giovanni, et loro lavoranti una stanza in detto convento da potere dormire et lavorare con uno letto fornito senza pagamento, mentre che dura detto lavoro; massaritie et legnia: et a quelli lavoratori et maestri dar lò pane et vino et altre cose necessarie al loro victo; volendolo essi maestri; per quello prezo conveniente et che saranno d'acordo: et similmente provedere a quelli maestri che lavoraranno dette tavole a Casale; volendo però essi maestri. Li quali pregi di tutte sopra dette cose di tavole et victo si debbino mèttare a conto di detti fior: 575. Et di poi, infino allo intero pagamento di detta somma, sieno obrigati detti priore et frati dare, et pagare a detti maestro Antonio et Giovanni moggia dieci di grano per ciascuno anno.

Item; sonno d'acordo dette parti, che caso che detto coro fusse più quadri che quelli specificati di sopra, detto di più si debbi pagare ad arbitrio di Pietro di Goro.

Item; sonno d'acordo che detti maestro *Antonio* et *Giovanni* sieno obrigati a dare finiti due quadri, il primo della Asumpta, l'altro a electione di detto maestro *Antonio*, per tempo di due mesi proximi avenire.

Item; sonno d'acordo che in caso che detti maestro Antonio et Giovanni havesseno finiti detti lavori infra tempo di diciotto mesi, che detti priore et frati allora li debbino dare, oltra a detto prezo detto di sopra, ducati dodici.

Item; sonno d'acordo che per mancia detti priore et frati sieno obrigati a dare gratis et amore, oltre al prezo destinato, a detti maestri *Antonio* et *Giovanni*, quando metteno il coro in chiesa, lire 90 di denari senesi, dandosi in mercantie di detto convento.

Item; che detto *Giovanni* sia obrigato a stare a lavorare lui con quattro garzoni al principio di detto lavoro insino alla fine assiduamente nelli dì da lavorare, sotto pena di soldi vinti di de-

nari per ciascuno di non vi stesse; excepto che uno mese per anno abbi vachante di di utili, così lui, come e quattro garzoni.

Item; sonno d'acordo che se per virtù di detti capitoli et lavori fusse, o nascesse alcuna differentia, quella si debbi finire, et terminare a giudicio di Pietro di Goro. — etc. etc. —

## N.º 24.

# 1512 8 di Luglio

Altro lodo di Ventura 'Turi de' Pilli e di Giacomo Cozzarelli sopra le porta di bronzo della Chiesa di S. Paolo agli Uffiziali della Mercanzia gettata da maestro Antonio Ormanni. (ARCHIVIO d.º Filze di Lodi di ser Francesco Casini N.º 153.)

## Al nome di Dio. Amen.

Noi maestro Ventura di ser Giuliano et maestro Jachomo Chozarelli albitri infrali espettabili signiori Offitiali della Merchantia, et maestro Antonio di maestro Jachomo chalderaio: et prima per la parte del prefato Offitio elegano et chiamano pe' loro albitro il sopraiscritto maestro Ventura, et simili modo il sopradetto maestro Antonio elegie, et chiama il sopraiscritto maestro Jachomo per suo albitro; rogato ser Francescho di ser Filiuccio notaio pubricho et notaio del prefato Offitio. Et noi per chomesione di anbo le parti a vedere e stimare una porta; nome il chorpo e fusto, ma il choncio quale si fanno di pietra a usci, et porti chome è soglia e stipiti, architrave, et chonrige (sic); la quale porta già più tempo fa fu allogata affare di bronzo dal prefato Offitio al sopraditto maestro Antonio; la quale avemo ciasscuno di noi veduta lavorare et chondurre, ma al presente che noi siamo stati eletti dalle parti a stimare tale opera, avemo quella diligentemente et achuratamente prechurata et bene esaminata la fatiga, et la ispesa, et la materia che in essa opera è inchorssa et avemo inteso il peso, il quale ci fa fede essere istata fatta chon somo resparmio; perchè avemo istimato essere istata di molto più peso; la quale legereza istimiamo essere utile al padrone, et danno et preguditio (sic) del maestro pe' il pericholo di venire manco et per la istimatione di minor quantità, si che tale opera ci pare essare istata chondottata (sic) bene di gitto et bene lavorata di cisello et lima, che d'ogni oportunità d'istrumenti, et bene chonmessa et chongunta nelle sue chomensure et chonventi delli variati pezi; et finalmente mesa in opera et murata et finita di buona lega, et di bella materia: si che in parte e tutta et per tutta lauldiamo et gudichiamo essere perfettamente finita, et noi altri pe' premi, o pagamento del sopraditto maestro Antonio di chomune parere et voluntà resoluti, gudichiamo dovere avere di ditta opera soldi vinti uno per libra di den: sanesi, et chosì gudichiamo et aproviamo data in Siena di.... di Luoglio (sic) 1512.

Et io maestro *Ventura* sopra iscritto ò iscritto il presente lodo, ch'on chonsentimento et volontà de' sopraditto maestro *Jachomo*, il quale si sottoscrivarà di sua mano, anno di e mese sopra iscritto.

E io Jachomo soprascritto so' stato presentte et chonsentiente a' detto lodo quantto di sopra è scritto, anno di e mese detto. Anno Domini MDXII. Ind: xv, die vero viii Julii.

Latum et datum fuit dictum laudum per supradictos magistrum \*\*Penturam\*, et magistrum \*\*Jacobum\*, qui dimerunt, et laudaverunt in omnibus et pro omnia ut supra, ad banchum in Curia Merchantie presentibus ser Petro Francisci, et Petro....

# N.º 25.

# 1512 10 di Novembre

Allogazione a Girolamo di maestro Giovanni della pittura della volta della cappella dell'arte della Lana nella Chiesa de' frati del Carmine. (ARCHIVIO detto. Rogiti di ser Benedetto Biliotti. Filza del 1512, N.º 38.)

Anno Domini M. D. XII. die x Novembris.

Sia noto et manifesto a qualunche persona che vederà la presente scripta, come li spettabili cittadini Pietro di Toro Caldaretti; Antonio di Antonio de' Rochi et Memmo . . . Finetti opararii della cappella dell'arte della Lana, la quale è la capella magiore de la Chiesa de' frati del Carmino di Siena, allocano la sopradecta capella a Girolamo di maestro Giovanni delle Bombarde, dipentore, con questi patti: che epso Girolamo facci la

volta della sopradecta capella tucta azurra et con stelle di terra, dorate con oro fino, a modo di quelle del Duomo.

Item, che decto Girolamo facci el ponte lui et che trovi calcina per scialbare, et altre cose che fussero necessarie alla pictura della decta capella: et chelli decti opararji li habbino a dare denari per pagare quelle cose che sarà di bisogno; sempre intendendosi con rena di fiume per scialbare decte volte.

Item, che le cornici et rosoni, et se altri ornamenti vi bisognarà, sieno tenuti illuno all'altro come è decto di sopra; cioè decti opararii et decto *Girolamo* a trovare, et epsi a dare denari.

Item, da pagarsi la sopra decta dipentura nella volta facta, per estima di due huomini; e quando non fussero d'accordo, si chiami el terzo.

ltem, che decto Girolamo sia tenuto a finire decta capella per tempo di sei mesi, cioè per tucto Aprile proximo futuro.

Et per fede della verità li decti opararii et decto Girolamo si sottoscrivaranno di loro propria mano di mantenere qualunche cosa sopradecta- (Mancano le sottoscrizioni).

Anno Domini 1512. Ind: p.a die vero x Novembrix.

Spectatissimi domini Consules Universitatis artis Lane civitatis Senarum una cum spectabilibus Operariis dicte cappelle suprascriptis, servatis servandis ec. decreverunt concorditer locare et locaverunt dicto Jeronymo magistri Joannis, presenti et conducenti ad hornandam dictam cappellam cum modis, obligationibus, capitulis et mercede supra nominatis: hoc declarato quod omnes denarii per ipsos operarios dandi dicto magistro Jeronymo tam pro calce, quam pro rena, cornicibus, et rosonis et aliis necessariis dicte picture, debeant describi ad debitum dicti Jeronymi et poni et reduci ex inde ad computum mercedis sue, ut supra declaranda (sic) et cum conditione, quod casu quo ipse Jeronymus predictam picturam non fecerit, et cum effectu finierit modis et forma predictis, intelligatur ex nunc incidisse in penam librarum centum den: dicte Universitati applicandam, si contra factum fuerit. Quam locationem et conductionem et omnia supradicta etc. et sub pena etc.

Actum Senis in residentia — dictorum — Consulum, coram — Gabriele Pietri Angeli, calzettario, et Juliano Jacobi bigellario de Senis, testibus.

Ego Benedictus Biliottus notarius — rogatus — scripsi.

#### NOTA

Questo Girolamo di maestro Giovanni delle Bombarde non è diversa persona da Girolamo del Pacchia pittore senese nominato dal Vasari nella vita del Sodoma; intorno al quale si legga la seconda parte del Commentario che segue a quella vita nel Tomo XI dell'edizione Vasariana del Le Monnier. Nacque Girolamo ai 5 di Gennaio del 1477 da un maestro Giovanni di Giovanni di Zagrab, o Agram nell' Ungheria, maestro di bombarde; il quale essendo venuto ad abitare in Siena intorno al 1470, vi prese per moglie una fauciulla per nome Apollonia del Zazzera, che gli partori questo figliuolo. Trovasi che Girolamo dopo avere imparato i principi del disegno e della pittura, si partisse dalla patria, e che dopo aver dimorato per qualche tempo in Firenze, e vedute le opere de' migliori maestri che allora ci vivevano, andasse in ultimo a Roma, dove era certamente nel 1500, come si cava dall'inventario de' beni di Neroccio, pittore senese, pubblicato in questo volume. Ritornato dopo qualche anno da Roma in Siena, già fatto pratico maestro, lavorò molte cose così in fresco come in tavola, le quali sono state attribuite fino ai nostri giorni a Giacomo Pacchiarotti, altro pittore senese e suo contemporaneo, sebbene la maniera dell' uno si differenzi grandemente da quella dell' altro. Oggi aduuque per molti riscontri è provato, che Girolamo detto del Pacchia ed anche Pacchiarotto, dipinse i freschi nella Chiesa della Contrada dell' Oca; quelli dell' Oratorio di S. Bernardino insieme col cataletto, oggi andato disperso; la tavola della Visitazione e dell' Annunziazione che era a S. Spirito ed ora si trova nello Istituto di Relle Arti; l'altra tavola dell'Incoronazione di M. V. nella detta Chiesa; la Madonna dell'altare Bandinelli in S. Cristoforo; il cataletto e la tavola dell' altare maggiore della Compagnia di S. Bastiano, che non sono più in Siena; e finalmente in fresco dentro un tabernacolo una Madonna con vari Santi nella villa di Radi de' Marchesi Bichi-Ruspoli. Fu Girolamo della Congrega de Burdotti, e di quella de Rozzi col soprannome di Dondolone. Pare che nella rovina e dispersione de' Bardotti egli uscisse di Siena, ed andasse in Francia, dove lavorò a Fontainebleau per Francesco I. varie cose che sono attribuite al Rosso pittore fiorentino. L'anno della sua morte è ignoto-

Le memorie che io bo raccolto delle opere sue sono le seguenti: 1508 20 d'Aprile.

Girolamo da Siena, dipentore die dare staia 21 di grano; ebe da noi per uno quadro dipento cum una nostra Donna e col suo Figliolo e sancto Johanne facto d'accordo insieme, in presentia di Meo di David dipentore. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Certosa di Pontignano. Libro di Debitori e Creditori dal 1486 al 1582 a c. 147 t.)

1511 4 di Giugno.

E a di 4 Giugno lire quatordici -- a Girolamo dipintore per dipentura -- del Ghonfalone. (ARCHIVIO detto. Compagnia di S. Bernardino. Registro B. XL dal 1493 al 1515 a c. 108 t.)

1519 5 d' Aprile.

Congregati ec. -- si rizzorno Gio: Britii e Austino Mazzetti e mostrore

più disegni fatti per conto del cataletto, e in fra gli altri ven' era uno che l'aveva fatto Girolamo di maestro Giovanni nostro charo fratello, e quello piacque a la brighata più di tutti gli altri. (ARCHIVIO e Libro delli a 19 t.)
1515 12 di Dicembre:

Girolamo di maestro Giovanni, dipentore, die avere a di 12 di Dicembre lire 130 sonno per dipentura delle figure fatte nel nostro cataletto, fato d'acordo cho' lui questo di. (ARCHIVIO e Libro detti a c. 382.)

1515. Andrea di Betto e compagni opararii (del cataletto) dieno avere lire 251 pagamo a Bastiano di Salvadore di Bindo da Fiorenza per legniame intagliatura del nostro cataletto, il quale fu stimato per Giorgio di Pretiano Vieri e Girolamo di maestro Giovauni, dipentore, nostri fratelli. (ARCHIVIO e Libro detti a c. 125.)

1518. Jacomo di ser Guglielmo Tantucci ciptadino sanese. Ricordo, come hoggi questo di primo d'Aprile el detto Jacomo fece porre la tavola dell'Annunziata et Visitazione di sancta Lisabetta in nella capella nova in nella Chiesa nostra di S. Spirito. (ARCHIVIO detto. Convento di S. Spirito. Libro di Debitori e Creditori dal 1509 al 1635 a c. 186 t.)

1518 31 di Dicembre.

Le storie di nostra Chompagnia den dare addi ultimo di Dicembre, duc: otto si fanno buoni a Girolamo di maestro Giovanni, dipentore, per la storia de l'Angiolo che anunzia la Vergine.

El di detto si fanno buoni per loro a Girolamo detto, che sonno per la sua manifattura de la storia de l'Anunziata, duc: 10.

El di detto duc: venticinque si fanno buoni -- a Girolamo detto che sonno per sua manifattura de la storia de la Nattività de la Vergine.

E a di detto duc: otto si fanno buoni per loro a Girolamo di muestro Giovanni, dipentore, per sua manifattura de la storia di sancto Bernardino. (ARCHIVIO detto. Compagnia di S. Bernardino. Entrata e Uscita dal 1515 al 1531. a carte 30.)

1519 3 Novembre.

Girolamo di maestro Giovanni dipentore die avere a di 111 di Novembre lire cento – sonno per dipintura de la chapella de la nostra Chompagnia a tutte sue spese e fattone chonto e saldo questo di sopradetto chol detto Girolamo: e stracciamo la scritta de le chovesioni che noi avevamo insieme e a fede del vero detto Girolamo si soscrivarà di chosì esere chontento, lire 100.

Jo Girolamo di maestro Giovanni sopradeto so' contento quanto di sopra. (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita della compagnia di S. Sebastiano in Camollia Reg. C. I. a c. 22.)

1521 24 di Novembre.

Girolamo di Giovani, dipentore ce (sic: che) ci dipenge il cataleto, die dare a di 24 di Novembre lire smanta per parte di dipentura del cataleto, come apare per una scrita ce (sic) aviamo apreso di noi. (Ebbe in tutto lire 110, e l'ultimo pagamento è del 10 di Maggio 1522.) (ARCHIVIO e Libro detti a carte 30 t.)

## N.º 26.

# 4543 6 di Maggio

Allogagione a maestro Cesarino Rossetti da Perugia della figura d'argento del Cristo risorto per l'Opera del Duomo di Siena.

(ARCHIVIO detto. Rogiti di ser Alessandro Martini ad annum.)

Anno Domini MDXIII. Indictione prima, die vi Maii.

Spectatissimi viri magnificus Burghesius de Petruccis, Johannes Baptista Francisci de Guglielmis et Georgius Pretiani de Vieris, operarii et commissarii Opere Ecclesie cathedralis civitatis Senarum — habita notitia de sufficientia et artis sculture magistri Cesarini Francisci de Perusia aurificis et scultoris, titulo et causa locationis — locaverunt supradicto magistro Cesarino Francisci presenti — ad facendum et quod faciat unam figuram Jesu Christi Resurresionis, aliquantulum maiorem illius, que ad presens est in Ecclesia predicta, argenti, cum argento dicte Ecclesie, et quod dicta Ecclesia debeat mictere argentum. Quam figuram ipse magister Cesarinus — teneatur facere ad perfectionem, secundum famam supradicti magistri Cesarini; et hoc pro tempore hunius anni proximi ab hodie, pro pretio, mercede et manifactura, quod erit indicatum per magnificum Burghesium Petruccium, in quem ipsi operarii et magister Cesarinus remiserunt dare pretium ---

Actum Senis in domo supradicti magnifici Burghesii, coram — domino Pio de Lolis, et Crescentio Petri Gori de Senis, testibus.

Insuper statim et dicto loco et coram dictis testibus Franciscus Castorii aurifex de Senis — de toto argento quod ipsa Opera daret dicto magistro Cesarino pro dicta figura; quod dictus magister Cesarinus consignabit dicte Opere ad petitionem dicte Opere et operariorum, aut in nova figura, aut in veteri, — facere et procurare sponte promisit, quod dictum argentum restituatur in nova figura, vel in actamento integraliter —

Actum ut supra et coram dictis testibus.

### NOTA

Di Cesarino di Francesco Rossetti, o Roscetti, orafo perugino, parla il Vermiglioli nelle Memorie di Bernardino Pinturicchio. Di lui ho queste altre actizie.

1

1515. Cesarino di Francesco orafo da Perugia fa il modello delle figure d'argento di S. Mariu Maddalena. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIE-NA, Libro verde di due Angeli, a c. 255.)

1515, 15 Ottobre. Cesarino di Francesco da Perugia, orafo, de' avere fino a questo di xr d' otobre lire milleciento trenta sette, soldi sedici, sonno per la manifatura di uno Christe resuscitatto ci à fatto per l'Opera nostra. (ARCHIVIO e Libro detti, a c. 285.)

---- Francesco di Castoro, orafo, -- e per esso, Cesarino di Francesco perugino de' avere a di xr di Otobre 1515 libbre vintisette, oncie una d'argento, el quale ànno datto in uno Christo resurresso ci à fatto Ciesarino; el quale pesò lib: 27, onc: 1. 1f2 co' la bandiera e colla diadema con tre vitti: el quale pesò el Chozarello (Giacomo), che pesò el Christo cola bandiera e diadema lib: 26, oncie 11. (ALCHIVIO e Libro detti a c. 165.)

# N.º 27. 1513 dal 7 di Maggio al 14 di Ottobre

Ultimo testamento e codicilli di Bernardino Pinturicchio (ARCHIvio detto. Filza di ser Mattia Selva ad annum.)

In Dei nomine amen. Anno Domini 1513. Ind: prima die vero VII mensis Maii.

Magister Bernardinus Benedicti, alias Pentorichia, de Perusio, pictor habitator civitatis Senarum, sanus Dei gratia, mente et intellectu, licet corpore languens — per — nuncupativum testamentum — disposuit. —

In primis, mandavit corpus suum sepelliri in Ecclesia sancti Francisci, ubi vult et reliquit quod heredes ipsius—fiant avellum, et sepulturam cum petra, sive lapide, et in ea sit descriptus (sic) nomen ipsius: et expendant in dicto avello et sepultura florenos quatordecim, videlicet in actamine avelli et sepulcri.

Item; lassa madonna Grania, sua donna, governatrice et tutrice, donna e madonna di tutta la sua robba, che quella abbi a ministrare infino e a tanto che le sue figliuole si maritaranno: et quando si maritaranno, abbi insieme con li suoi infrascritti fedeli commissari a partire la robba sua per errata (rata) a le sue figliuole, quella che à al presente, o avesse per l'avenire. Et caso che lui avesse alcuno figliuolo maschio legittimo, le femmine abbino avere tanto mancho, quanto parrà e sarà la cuscientia delli fedeli commissarii infrascritti.

Item; lassa a detta madonna Grania fiorini trecento, quali debbi avere e sieno per sua dote, caso che non si portassero bene con lei li suoi genari, che lei si volesse maritare: delli quali essa madonna Grania faccia quello che a lei piaciarà e sieno suoi proprii.

Item; lassa a detta madonna Grania tutte le sue veste di qualunche ragione facte, o che si faranno a suo dosso, o uso.

Item; lassa ad Adriana sua figliuola fior: cinque che lei abbi avere più che l'altre, quali li lassò una sorella di dicto maetro *Bernardino*, et lui dicie averli spesi in aconciare la possessione di Pernina: et però vuole l'abbi più che l'altre.

Item; decto testatore non vuole che per alcuno modo, nissuno delli suoi parenti, o parenti di sua donna possa ministrare, nè maneggiare alcuna cosa delle sue robbe, excetto che li suoi genari, quali abbino, et debbano intervenire con madonna Grania dicta, et li suoi infrascritti fedeli commessari, quando avranno a partire, o dividere le robbe sue.

Item; lassa suoi fedelì commessarii Enea di Biagio Picholomini, Francesco di Lucha Vieri, et Andrea di Falconetto.

Item; in tucti gli altri suoi beni mobili, et inmobili in qualunche luogo fussero e trovare si potessero, suoi heredi universali fece et esser vuole Cleria, Adriana, e Faustina sue figliuole, et se più altre femmine, o maschi nascessero, come di sopra è detto, per errata. Et caso che li suoi figliuoli femmine, o maschi morissero et di loro non rimanesse figliuoli, o heredi: allora, et in quello caso lassa, et vuole che delli suoi beni si abbi affare e dividare in tre parti, delle quali due parti n'abbi e lassale a dicta madonna Grania sua donna, e la metà dell'altro terzo lassa a' Frati di sancto Francesco di Siena, et l'altra metà del decto terzo si spenda in maritare fanciulle di buona condizione, vita, et fama. Et non rimanendo alcuni delli sopradetti nè figliuoli, nè moglie, vuole si facci una capella in decta Chiesa per l'anima sua, e dotarla di tutto quello di lui si trovarà, excetto che fior: cento più si spenda in maritare fanciulle come di sopra è detto. Et quando decti frati non volessero fare decta capella, lassa li due terzi si dieno, et distribuischino per l'amore di Dio, e l'altro terzo lassa ai più proximali parenti che lui abbi. Renunptians etc.

Actum Senis—in domo dicti testatoris—coram—domino Jeronimo Simonis Stefani causidico senensi, Johanne Petro fornario, et Bartolomeo Benedicti del Bastardo, testibus.

In Dei nomine amen. Anno MDXIII. Indit: II, die vero XIII mensis Septembris etc.

Magister Bernardinus Benedicti prefatus, sanus mentis et intellectus, ut supra, corrigendo supradictum testamentum ubi dicit, quod lassa fior: trecento a madonna Grania sua donna per sua dota, dicha e vuole che sieno fior: dugento, e li altri fior: cento, ne lassa fior: cinquanta a Isotta sua nipote, moglie d'Antonio di Chinchi da Perugia, e fior. cinquanta lassa a due figliuole di detta Isotta e di ser Bastiano d'Archolano suo primo marito di decta Isotta; et caso che morissero li medeximi, lassa a le altre figliuole di decta Isotta, et del presente marito, cioè di decto Antonio.

Actum Senis in Doghana, coram Bartolomeo, Jo: de Ghinuccis, Marco Antonio famulo Doghane, et Johanne Maria Laurentii, Francisci froderio.

### Die 14 Ottubris 1513.

Prefatus magister *Bernardinus*, sanus ut supra, revocavit supradictum legatum et codicillum in omni et qualibet eius parte, et voluit, et vult firmum stare eius primum testamentum de supradictis flor: 300, ut supra.

Actum Senis in eius domo predicta in testamento, coram Andrea Falconetti, Pasquino Mei, Leoncino, Mulio, et Johanne Fabbiani de Castro Nuovo, aluttario, testibus.

### NOTA

Il primo testamento del Pinturicchio è del primo Novembre 1509. Da esso appare, che Clelia ed Adriana sue figliuole gli fossero nate da donna Grania innanzi di averla sposata: Morì poi il *Pinturicchio* ai 13 di Dicembre del 1513. Pongo qui l'inventario de' suoi beni; mi duole di non aver potuto trovare quello delle masserizie della bottega, il quale doveva essere molto importante.

1515-6 24 Genuaio.

Hoc est inventarium bonorum hereditatis magistri Bernardini Pentoricchio pictoris de Perusio, factum, et conditum per dominam Graniam eius uxorem relictam, et tutricem, et curatricem testamentariam dicti magistri Bernardini cum protextatione etc.

In primis una domus cum horto sita in contrata Kamillie civitatis Senarum prope plateam Paparonum, intra suos confines.

Item; supellectilia dicte domus.

Item; unum predium cum domibus super eo existentibus in comune Pernine. ltem; una vinea infra Massam Senarum in comune Malitie, infra suos confines. Anno Domini MDXV. lnd: 4, die vero 24 Jan:

Exibitum et productum fuit suprascriptum inventarium per dominam Graniam matrem, et tutricem dictorum heredum premisso venerabili signo sancte

Per chiarezza maggiore delle cose dette nel testamento qui riferito, pongo il seguente

### ALBERETTO DELLA FAMIGLIA DEL PINTURICCHIO



### N.º 28.

# 1513 9 di Novembre

Giovanni Antonio da Vercelli detto il Sodoma compra da Agostino Bardi un cavallo a condizione di dipingergli o la facciata della sua casa, o una tavola da altare. (Archivio detto. Rogiti di ser Mariano Benucci Filza 7.ª N.º 62.)

Anno Domini MDXIII. Indictione 11, die vero VIIII Novembris. Johannes Antonius Jacobi de Verzè de Savoia fecit, con-

stituit, et solenniter ordinavit se verum debitorem, et pagatorem Augustini Francisci Toti de Senis ducatorum triginta auri in auro largorum, et hoc pro uno equo a dicto Augustino habito, et recepto cum monimento velluti nigri, cum sprangis deauratis: de quibus quidem triginta ducatis ipse Johannes Antonius promixit, (sic)

Tomo III

et se obligando convenit dicto Augustino, promixit pingere infra terminum otto mensium, si dicto Augustino videbitur et ab eo fuerit requisitus, si non fuerit justa causa impeditus, unam parietem, sive facciam domus dicti Augustini, sive unam tabulam altaris ad electionem prefati Augustini; et factis supradictis picturis debent extimari per duos pictores eligendos, unum pro quolibet: et si fuerint dicte picture extimate ultra pretium dictorum ducatorum triginta, ipse Augustinus promisit solvere, et satisfacere usque ad integram satisfactionem: et si fuerint extimate minoris pretii, ipse Johannes Antonius promixit pingere tantas picturas que ascendant ad summam ducatorum triginta. Et prefatus Augustinus promixit, et se obligando convenit dicto Johanni Antonio, quod dictus ecus (sic: equus) est sine aliquo defectu vid: de pedibus, ossibus, et oculis, et bulsi: hoc tamen intellecto, quod dictus Johannes Antonius debeat notificare prefato Augustino infra quindecim dies; et dicto termino elapso, ipse Augustinus non vult teneri, nec obligatum esse etc.

Actum in Palatio Magnificorum Dominorum coram, et presentibus Jacobo Luce de Machabrunis, et Johanne Francisco, domigello.

### NOTA

Dipinse poi il Sodoma a chiaroscuro la facciata della casa de Bardi posta presso la Piazza di Postierla, e dirimpetto al Palazzo de Borghesi, sul quale aveva già dipinto il Beccafumi. Ma tanto le pitture del Sodoma quanto quelle del Beccafumi oggi sono perdute. È cosa da notarsi che il Sodoma in questo documento è detto de Verzé de Savoja, forse perchè Vercelli in quel tempo faceva parte dello Stato de Duchi di Savoja.

### N.º 29.

# 4544 8 di Decembre

Pagamento, e saldo a maestro Jacopo Pacchiarotti delle pitture fatte da lui ai Piccolomini nella Cappella di S. Andrea a S. Francesco. (ARCHIVIO detto. Rogiti di ser Pietro Landini. Filza 14 N.º 3706.)

Anno Domini MDXIIII. Indictione 3, die vero viii Decembris.

Pateat qualiter, cum hoc sit quod magister Jacobus Bartolomei Pachiarotti pictor de Senis pinxerit cappellam intitulatam

sancto Andree heredum olim Andree de Piccolominibus, sitam in Ecclesia sancti Francisci; videlicet, omnes picturas murorum et rilievi, et gessi, excepta tabula, omnibus expensis dicti magistri Jacobi: que pictura, et laboreria facta per ipsum magistrum Jacobum fuit extimata de comuni partium concordia ducatos 450 ad rationem lib: 7 pro quolibet ducato, videlicet lib: 3150 den: sen: et restet habere pro omni residuo lib: 1220 sol: 12 den: sen: pro ut dictus magister Jacobus confessus fuit, et predicta vera fuisse, et esse: quas libras 1220, sol: 12 den: sen: magnificus dominus Petrus Franciscus domini Andree de Piccolominibus, vice et nomine dictorum heredum dicti Andree, in presentia mei notarii et testium infrascriptorum, dedit, solvit, et numeravit dicto magistro Jacobo presenti, recipienti, ed ad se trahenti in ducatos 170 auri in auro larghis, et sol: 17 ad rationem lib: 7 sol: 3 den: 6 pro una etc.

Actum Senis etc.

#### NOTA

Le pitture e gli stucchi fatti dal Pacchiarotto nella cappella de' Piccolomini in S. Francesco, intitolata a S. Andrea, oggi non sono più in essere. Come ancora è perduta per l'incendio di quella Chiesa del 1655 la tavola dipintavi dal Pinturicchio nel 1504.

## N.º 30.

# 1514-15 1.º di Gennaio

Condotta agli stipendj dell' Opera di Giovanni Andrea Galletti scultore e fonditore di metalli. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Fogli sciolti 104.)

Per parte de li spectabilissimi Operarii de l'Opera de la Chiesa cathedrale della citta di Siena a voi scriptore di detta opera vi si significa come a Giovanni Andrea di Carlo Galletti discipulo di di (sic) maestro Jacopo Cozarelli per decti operarii li è stato ordenato salario a decto Giovanni Andrea di lire vinti per le asetie? d'uno anno da incominciarsi a di primo di Giennaio MDXIIII.

Gliene pagharete a vostro piacere senza vostro preiuditio e danno. Datum Senis die VII Madii MDXIIII.

Alex: ser Francisci notarius.

#### NOTA

Giovanni Andrea di Carlo d'Andrea di Piero de Galletti da Chiusdino, eastello del Senese, nacque ai 2 di Giugno del 1500 in Siena, ove suo padre, anch' esso scultore e fonditore di metalli, era venuto ad abitare. Fu scolare di Giacomo Cozzarelli, come si vede da questo e da altri documenti, e morì intorno al 1559 lasciando non finito un Crocifisso di bronzo, statogli allogato dagli uomini della Compagnia di S. Gio. Battista della Morte, e terminato poscia da Giulio Galletti suo fratello, parimente scultore e fonditore di metalli. Le memorie d'arte che riguardano il nostro Giovannandrea Galletti e Carlo suo padre da me raccolte, sono queste:

1516-17. Carlo d'Andrea, calderaio ha lire 17 per la monta di due catene di bronzo ci ha fatte per l'uscio di fuore di sagrestia. Questi den: deve averli il di 28 di Febbraio 1516-17 (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro verde a c. 264.)

1525, Deve avere lire 16 per la monta di due canne d'ottone pel pilone di sagrestia. (ARCHIVIO e Libro detti a carte dette.)

----- A maestro Callo (sic) d' Andreia di Pietro -- lire sete, soldi quindici -- sono per quatro catenelle colla testa d' atone (sic) quali metemo a l'uscio de la sagrestia et all'usco (sic) che va di sopra. (Archivio del Patrimonio Ecclesiastico. Compagnia di S. Gio: Battista della Morte. Reg. E III a 75 t.)
1519 4 d'Ottobre

Giovanni Andrea di Charlo d'Andrea e Charlo suo padre ogniuno per lo tutto denno avere a di iiij d'ottobre lire sesantadue — per tanti facciamo buoni per loro a Jacomo di Bartolomeo Chozaregli, oggi le rede; e quagli den: sonno per le forme di due mensole e due architravi di cera e non finite, incominciate atachare: le quali robe se li sonno date, perche finisca e facci gli angnioletti di bronzo per gli angioli che sonno alle cholonne de l'altare magiore di Duomo. (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO. Libro verde di due angioli a o. 505.)

1520. E a di xiiij di Setembre 1520 lire centonovantasei -- sonno per la monta di lire (libbre) novecento otanta quatro di bronzo a ragione di lire vinti el cento d'acordo col fatore, e con Antonio di maestro Jacomo uno di esse rede, el quale de' per not a Gio: Audrea di Carlo e Carlo suo padre per fare le mensole a li angioli dell'altare magiore. (ARCHIVIO e Libro detti a c. 196.) 1525 5 di Dicembre.

Giovanandrea di Carlo d'Andrea e Carlo suo padre denno avere fino a di p di Dicenbre 1525 lire novecento vinti, che sonno per la monta di due mensole e due architravi e due angiolecti di bronzi (sic) ci ano fatti a tute loro spese per li posamenti de li due angioli a canto a l'atare magiore: de li quali se ne fe compromesso già più fà in Lorenzo deto el Marina scultore e per Pavolo di Girolamo della Massa intagliatore, albitro chiamato d'acordo, cioé per la parte dell'Opera Lorenzo e per la parte di Giov: Andrea e Carlo, Pavolo di Girolamo sopradeto: chome ne apare rogito di mano di

ser Lorenzo di Cristofano di Grosetto. (ARCHIVIO detto. Libro di tre Angioli dal., 1521 al 1529 a c. 59.)

1528 30 Dicembre

-- Che auta vera et chiara notitia da più persone come a Gio: Andrea di Carlo Galletti fu consegnato certo bronzo della bombarda grossa si disfece, quale era molto lordo, tritolame e fondaccio; quale lui avesse a lavorare et fare artiglierie; che s' intenda et sia facto a chalo sopra l' ordinario lib: 350. E di tanto el presente operaio lo facci creditore; et quando renda detto bronzo in lavori fatti, solo se li abbi affare el calo ordinario. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Libro del maestro della Camera del Comune di Siena dal 1516 al 1530 ad annum.)

1530 20 di Settembre.

Voi Gio: Batta: Humidi operaio della Camera darete et consignerete alla Chiesa degli Humiliati a Giovan Andrea di Carlo, schultore per fino la somma di migliara tre di mattoni di quelli sonno allo Sportello (di S. Prospero), e di quelli in detto luogho li farete far uno fornello secondo l'ordine vi darà detto Giovanni Andrea per tragittare artigliaria fa per il Pubblico.

1535. A maestro Gianuandrea intagliatore lire vintidue sol 10 -- in conto del Crocefisso per la compagnia.

A detto maestro Giannandrea lire trenta soldi sei a buon conto di detto Crocefisso -- soldi 14 dati a Giovan Andrea scultore per aver fatto una saetta al cataletto vecchio per metarvi drento el Crociefisso ch' è d'atone. (Archivio del Patrimonio Ecclesiastico. Compagnia di S. Gio: Battista della Morte Reg. E III a c. 114 e 115.)

1536 23 d' Aprile.

A di 23 Aprile lire vintuna -- a Giovan Andrea di Charlo schultore per parte di fatura del Chrociefisso.

E io Giovani Andrea afremo (sic) quanto di sopra. (ARCHIVIO e Libro detti a c. 115 t.)

1536 19 Dicembre.

E a di 19 di Dicientre lire vintiseite sol: sei a Giovan Andrea schultore, e per lui a Giulio suo fratello e quali ebe da la chomunità di Castelnuovo de l'Abate per resto di lire 100 avevano a dare.

B io Giulio ho riceuto le dete vinsete lire. (ARCHIVIO e Libro detti a 119.) 1540. Giovannandrea di Carlo iscultore e oggi Giulio suo fratello die avere lire 385 -- i quali den: sonno per uno Crociefisso grande che lui ci àne fatto et auto da Giulio suo fratello, el quale fune istimato per due omini chiamati -- i' quale Crociefisso ene i' nell' atare di sotto. (ARCHIVIO e Compagnia detta. Bilanci dal 1463 al 1660. Reg. C. 2 a c. 60.)

N.º 31.

# 1515 11 d' Agosto

Lodo dato da Girolamo di maestro Giovanni e da Domenico di Giacomo (Beccafumi) sopra le pitture fatte all'altar maggiore della Chiesa della Madonna di Fontegiusta. (ARCHIVIO DEI CONTRATTI DI SIENA. Rogiti di ser Francesco Malizi. Lodi dal 1504 al 1515. N.º 253.)

Noi Girolamo di maestro Giovanni, et Domenico di Jacomo di Pacie dipintori, et arbitratori electi et chiamati da la fraternita et compagnia di sancta Maria in Portico da una parte, et da Girolamo di Benvenuto da l'altra parte: Unde veduta detta pittura di detta volta et l'Asumpta a capo l'altare magiore con le loro aderentie, et udite dette parti, giudichiamo et lodiamo che detto Girolamo debbi havere fiorini dugento septanta di lire 4 per fior: di den: senesi senza alcuna exceptione. E le predecte cose diciamo et lodiamo per ogni miglior modo ec.

Anno Domini MDXV. Indictione III, die vero XI Augusti.

Latum et datum fuit dictum laudum per supradictos arbitros etc.

Ego Franciscus Filiuccius Notarius rogatus subscrissi.

#### NOTA

Le pitture della parete dietro all'altar maggiore della Chiesa di Fontegiusta esistono tuttavia; non così quelle della volta, oggi colorita ad azzurro con stelle dorate. Le Guide di Siena danno quelle pitture a Bernardino Fungai, ma dal presente documento sono restituite al vero loro autore, il quale fu Girolamo di Benvenuto del Guasta.

# N.º 32.

# 1515-16 9 di Febbrajo

Domenico de Beccafumi, pittore compra una casa posta nel Terzo di Città e nella Via de Maestri. (ARCHIVIO detto. Protocolli di ser Alessandro di ser Francesco.)

Anno Domini MDXV. Ind: 1111, die vero VIIII Februarii.

Angelus olim Augustini del Calcinaiuolo de Senis — vendidit et tradidit Dominico olim Jacobi Pacis de Beccafumis pictori et

civi Senensi, - unam dicti Angeli domum sitam Senis in Terzerio Civitatis in contrata della Via de' Maestri ex parte antea, et in contrata della Via delle Cerchia ex parte retro; cui ex uno ser Taddei presbiteri, ex alio heredum Mariani Bernardi; et antea et retro via Comunis - pro pretio et nomine pretii florenorum ducentorum settuagintá de libris quatuor pro flor : den : sen : De quo pretio dictus Dominicus emptor solvit, et depositavit super bancho Alexandri Galgani de Bichis, et sociorum campsorum de Senis, florenos ducentos de libris quatuor pro flor: et totidem dictus Angelus venditor acceptavit et fuit factus creditor: et florenos viginti ad dictam rationem ipse Dominicus emptor promittit dicto Angelo pro tempore xv dierum ab hodie. Similiter depositavit super dicto bancho ad istantiam dicti Angeli etc. florenos quinquaginta ad dictam rationem, quos dictus Dominicus promittit et convenit cum dicto Angelo depositare super dicto bancho pro resisiduo dicti pretii pro tempore unius anni proximi ab hodie et ab inde in ante ad omnem petitionem et voluntatem dicti Angeli venditoris, cum hac conditione, et pacto: quod dicti floreni cclxx reinvestiantur et reinvestiri debeant per dictum Angelum -- in bonis stabilibus, vel per ipsum Angelum et suos heredes detur vdoneum sbrigatorem pro dicta summa.

Actum Senis in Campo Fori in apotecha Johannis Marretti et sociorum rigriteriorum, coram nobili viro Duccio Thome de Saracenis, et Ciriacho ser Bartolomei de Smiraldis civibus sen: test:

Ego Alexander olim ser Francisci notarius rogatus etc. scripsi.

### NOTA

La casa comprata dal *Beccafumi* nella via detta de Maestri si vede anche oggi in essere, ed è quella che porta il numero civico 408. Essa è tutta di mattone, a due piani, assai modesta, e di grande semplicità.

Nel 1545 ai 30 di Giugno comprò il Beccafumi pel prezzo di 245 florini da Fabio de' Vieri, altra casa contigua a quella vendutagli da Angelo del Calcinaiuolo.

Allogagione di Matteo di Giuliano Balducci di Città della Pieve con Giovann' Antonio detto il Sodoma per apprendere da lui l'arte della pittura. (ARCHIVIO detto. Rogiti di ser Alessandro di ser Francesco Martini ad annum.)

Al nome di Dio, adi xi di Gennajo MDXVI.

Noto sia et manifesto, come oggi questo di detto di sopra Lorenzo di Giuliano di Lorenzo di Balduccio maestro di legname, habitante in Castel de la Pieve, alocasi per garzone Matteo di Giuliano suo fratello carnale con messere Giovanni Antonio da Verze dipintore, et cavaliere, habitante nella città di Siena, per tempo di anni sei proximi cominciati a Santa Maria d'Agosto proxima passata MDXVI, et da finire con questi pati modi et conditioni infrascritti, cioè:

Imprima che per li primi due anni detto Lorenzo a nome di detto Matteo suo fratello sia obligato dare et paghare al detto messer Giovanni Antonio ducati vinti di carlini, da pagharsi per detto Lorenzo al detto messer Giovanni Antonio per tempo di anni quattro, da incominciarsi a Santa Maria d'Agosto proxima -passata, et da finire come segue, et da inde in là a posta et volontà di detto messer Giovanni Antonio. Et in detti sei anni, detto messer Giovanni Antonio sia obligato darli le spese, calzarlo et vestirlo convenientemente, secondo che all'una parte et l'altra raconciarà, et promisene bene l'uno coll'altro; et insegniarli l'arte del dipèngiare come se ricerca farsi al detto messer Giovanni Antonio. Et talora che il detto Matteo si partisse, prima che fussero finiti detti sei anni, per colpa et difetto di detto Matteo; detto Matteo et Lorenzo suo fratello siano obligati satisfare al detto messer Giovanni Antonio d'ogni spese damni et interessi.

Et io Alexandro di ser Francesco notaro senese, come persona privata, di volontà delle sopraddette parti ho fatta la presente scriptura, li quali si sottoscrivaranno di loro propria mano di così essare, come è. Et perchè detto Lorenzo non sa scrivare, Anselmo di Renaldo genovese si sottoscrivara per detto Lorenzo. E io misere Giovane Antonio sò contento quanto de sopra; e per fede mi so' soschrito de mia propria mano.

E io Anselmo mi so sotto ischrito di mia propria mano, per detto Lorenzo, perchè disse non sapere iscrivere.

E io *Mateio* so' cotencto quato di sopra; e però me so' sotscrito di mia poropia (sic) mano.

#### NOTA

Di questo Matteo di Giuliano Balducci nativo dello Spedale di Fontignano presso Città della Pieve, dà alcune notizie il Mezzanotte nel suo Commentario sulla vita di Pietro Perugino, ponendolo tra gli scolari di quel pittore-Pure dal presente documento si conosce che Matteo fu nella bottega del Sodoma; e da altro del 1509 apparisce che egli innanzi fossi stato insieme col Pinturicchio. La qual cosa ci spiega perchè sia detto scolare del Perugino: e le opere sue mostrano certamente di derivare da quella scuola. Di questo pittore, quasi si può dire sconosciuto, esistono in Siena alcune opere, come la tavola nella cappella Borghesi in S. Spirito rappresentante Maria Vergine Assunta in cielo, ed in basso S. Francesco, e S. Caterina da Siena; il gradino della qual tavola colla Pietà e le Stimate di que' due santi si conserva nella Galleria dell' Istituto di Belle Arti di quella città, insieme con una tavola grande della Natività di Gesù Cristo data al Perugino. Credo-che altre sue tavolette aucora si veggano nel detto Istituto, come pure nel Convento di S. Maria Maddalena un' altra tavoletta colla Natività di Gesù Cristo, la quale alcuni hanno creduto essere parimente del Perugino, ed altri del Pinturicchio. Nelle Memorie originali di Beile Arti pubblicate da Michelangelo Gualandi in Bologna, Serie seconda a pag: 17 è riportato lo strumento di allogazione fatta ai 3 d'Agosto del 1523, a Matteo d' una tavola per la Chiesa de' Frati di S. Francesco di Pian Castagnaio nel Montamiata. Il Mezzanotte trovò memorie di lui in Città della Pieve, che vanno fino al 1543.

## N.º 34.

# 1517 6 Luglio

Lodo sopra il lavoro del Coro intagliato alla Certosa di Maggiano da maestro Antonio Barili e da maestro Giovanni di Giovanni suo nipote. (ARCHIVIO detto. Rogiti di ser Francesco Figliucci N.º 396 de' Lodi.)

# A dì 6 di Luglio 1517.

Noi Girolamo di Ventura Venturi, e Pietro di Salimbene Petroni albitri et albitratori eletti da monaci e frati di Ciertosa di Maggiano da una parte, e da l'altra rede di maestro *Antonio* di

Neri di Barile maestro di legniame, cioè Girolamo Venturi per la parte di dette rede di maestro Antonio, e Pietro Petroni per la parte di detti frati e monaci per chauxa di una cierta lite e diferenzia in fra detti monaci e frati e dette rede di maestro Antonio di una alogazione di uno choro di legniame doveva lavorare e fare Giovanni di Giovanni, nipote di detto maestro Antonio Barile.

Unde visto detto lavoro di detto choro, e legniami di prospettive, e intagli e altri fornimenti apartenenti a detto choro, e vedute più stime fatte per più maestri di legniame, e udito e veduto insieme uno frate Giovanni frate di Monte Oliveto in prexenzia nostra; visto detti lavori per detto choro chominciato et non fornito, quale si doveva fare per la Chiexa di detta Ciertosa; e udito più volte le parti insieme e di per sè supra la stima e prezo de l'opare fatte per detto Giovanni di detto choro e lavori fatti: dunde volendo mettare d'achordo dette parti, el nome di Dio invochato, diciamo e lodo diamo e giudichamo detti monaci e frati di detta Ciertoxa di Maggiano sieno tenuti di dare e pagare a dette rede di maestro Antonio Barile, hovero a detto Giovanni di Giovanni, cioè uno solo pagamento di lire ottociento sexanta per 100 cioè lire 860 per 100 da doversi detrarre di detta somma tutto quello che detti frati di Ciertoxa avesero dato e pagato a detto maestro Antonio Barile e detto Giovanni per chonto di detto choro, e tutto quello che detti frati restarano a dare, abino tempo pagare a dette rede e Giovani sopradetti tutto el mexe di ottobre proximo avenire, e da inde in la a volontà di dette rede e di detto Giovanni. E questo diciamo lodiamo e giudichiamo per lo migliore modo e via che di ragione fare si può, e di fatto. E questo per cauxa del chonpromesso in noi fatto a la chorte e chaxa de la Merchanzia di Siena e loro notaio.

E io Pietro Petroni ho scritto chome in questa si chontiene di mano propia questo di sopradetto.

Io Girolamo di Ventura Venturi afermo quanto in detto lodo si chontiene, e per fede del vero misso' soctoscritto di propia mano questo di vi d'aghosto 1517.

### NOTA

Il coro della Certosa di Maggiano non esiste più. Da Neri di Antonio di Bartolommeo Barile da Laiatico del contado di Pisa, venuto in compagnia di un suo fratello di nome Bartolommeo ad abitare in Siena, e presavi per moglie nel 1450 una Francesca d'Autonio, nacque ai 12 di Agosto del 1453 il nostro Antonio. Egli è il più celebre intagliatore in legno che sia stato in quella città, che pur ne ha avuti tanti e valentissimi fin da' più antichi tempi. Ebbe un nipote per nome Giovanni, il quale si fece assai abile sotto la sua disciplina nell' intagliare in legno e lo ajutò in parecchi lavori: Giovanni dopo l' opera del Coro della Certosa di Maggiano andò a Roma, dove fece tutte le porte e softitti delle sale Vaticane, e messe l' ornamento alla tavola della Trasfigurazione di Raffaello. Parla di lui anche il Vasari. Ma chi amasse maggiori notizie non tanto di esso quanto di Antonio può leggere il Commentario posto dopo la vita di Raffaello nel Tomo VIII del Vasari, edito in Firenza da Felice Le Monnier.

N.º 35. \*

1521

Supplica di Ventura di ser Giuliano di Tura alla Balta di Siena. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Scritture Concistoriali. Flza 114.)

Dinanzi da Voi magnifici signori Officiali di Balla.

Ventura, maestro di legname, expone ad V. S. humilmente, come ha persa la gioventù et quasi tutta la sua età in retrovare le cose et intagli antiqui, deli quali ha facta tanta copia a li artefici de la vostra città, che si può dire che lo antico in decta vostra città si sia retrovato et si usi per mezo le fatiche sue. Dunde che per andare drieto ad fare questo beneficio a li artefici vostri, non ha atteso ad guadagnare per la vechiaia, benchè li habi data la fortuna adversità del male francioso già XVII anni, e similiter tenne la sua prima donna atracta de li anni xII, et chè più, che si trova vechio e con quatro figlioline, che l'una non pesa l'altra. Unde che per questo li vostri cittadini si mossero ad pietà de li casi miei, et mi fecero, obtenere una poca di provisioncella, quale mi pagava il camarlengo di Bicherna, di lire octo il mese, per mezo de la quale meglio che poteva substentavo me et la mia famegliola. Hora intendo essermi suspesa, ricorro ad V. S., pregandole humilmente mi voglino confirmare decta provisione, che saranno causa che io non sarò necessitato andare insieme con le decte quatro figlioline e la moglie a lo spedale per il pane: e ad quelle humilmente si raccomanda.

N.º 36.

Lodo di Bernardino Francesconi, e di Francesco Biringucci chiamati a giudicare i lavori fatti da maestro Lorenzo di Mariano scultore, nell'altare de Marsili in S. Martino. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. N.º 766 de' Lodi fra le Filze di ser Francesco Figliucci.)

Al nome di Dio a dì xxvIII di Giennaro 1522.

Noi Bernardino di Filippo Franciesconi, et Franciescho di Paulo di Vannoccio Biringhuci albitri chiamati di comune chonchordia da madonna Nastagia, già donna di Ugolino di misser Minoccio, et maestro Lorenzo di Mariano scharpelino a dicidare, terminare et iudichare una chausa infra di loro, cioè fighure IV di marmo, due vitorie, due angioletti et fogliami intagliati in nelli pilastri et intagli i' ne l'architrave et più chornici, et uno fregio che il detto maestro Lorenzo à lavorati a detta madonna Nastagia in una sua chapella posta in la Chiesa di santo Martino, chome di tale chompromesso n'è roghato ser Francesco Filiucci notaro della Merchanzia: et avendo noi più volte visto et fatto vedere detti lavori, et examinati diversi maestri di detta arte più et più volte per venire allo ultimo etfetto (sic): el nome di Dio invochato, lodiamo, giudichiamo et chomdeniamo la sopradetta madonna Nastagia a dovere paghare al sopradetto maestro Lorenzo per premio di sua fadigha et arte ducati cientotrentaotto cioè ducati 138 di lire 7 per ducato di moneta senesse; et che el detto maestro Lorenzo debi restare chontento per lo detto prezo et più non possi domandare per tale chonto. Et per fede io Francesco di Pavolo sopradetto ò schritto il sopradetto lodo di voluntà del sopradetto Bernardino Franciesconi, quale sottoschrivarà di mano propia.

lo Bernardino di Filippo Francesconi afermo a quanto di sopra si contene e io ò scritto questi versi di mia mano propia.

#### NOTA

L'altare de' Marsili in S. Martino, intagliato da Lorenze di Martano detto il Marrina; è tuttavia in essere.

Lorenzo di Mariane detto il Marrina, onde ai suoi descendenti venne

il cognome di Marrini, nacque agli 11 di Agosto del 1476 da Mariano di Domenico di Nanni, orafo. Fu certamente Lorenzo uno dei migliori scultori che a' suoi tempi florirono in Siena, massime nel lavorar di figure piccole, di fogliami e di grottesche, come si può vedere tra l'altre sue cose nella Chiesa di Fontegiusta dove è nell'altar maggiore un tabernacolo di marmo retto da colonne, con capitelli, fregio ed architrave intagliato dalla mano di Lorenzo e condotto con invenzione capricciosa, accompagnata da grande diligenza e nettezza singolare. Tantochè si può affermare che da nessuna opera in quel genere possa essere non che vinta, neppur paragonata. Pece ancera il nostro Lorenzo, oltre l'ornamento dell'altare de Marsili in S. Martino, anche quello che è nell'altro della medesima famiglia in S. Francesco, per il quale il Beccufumi dipinse la tavola della Discesa nel Limbo. Sono parimente di sua mano i bassorilievi che ornano i pilastri, e tutto l'ornamento della porta della Libreria del Duomo, insieme coll'arme del cardinale Piccolomini sorretta da due putti di tutto tondo. Lavorò ancora pei Piccolomini, e i capitelli delle colonne che sono nell'atrio del loro Palazzo presso la Loggia del Papa, e l'altare insieme con le figure graffite nel pavimente della loro cappella in S. Francesco. Si dilettò ancora di lavorare in terra cotta, e sulla porta del soppresso convento del Paradiso si vede di lui una mezza santa Caterina da Siena fatta nel 1517, come pure fece pel detto convento una Nostra Donna, e un Augelo. Stette Lorenzo intorno al 1490 nella bottega dell' Opera ad imparare l'arte sotto Giovanni di maestro Stefano, e nel 1506 aveva il carico di capomaestro del Duomo. Nell' anno dopo ai 28 di Gennajo sposò Elisabetta figliudla di ser Jacope Bertini. Morì nel 1534 lasciando vari figliuoli, i quali fecero l'arte dell'orafo. -- Pongo qui per notizia maggiore del nostro Lorenzo il seguente

#### ALBERETTO DELLA FAMIGLIA MARRINI



N.º 37.

Inventario delle robe lasciate da maestro Girolamo di maestro Benvenuto del Guasta pittore. (ARCHIVIO detto. Carte della Mercanzia dal 1523 al 1527.)

(Di questo inventario abbiamo copiato ciò che riguardava le cose d'arte.)

Hoc est inventarium bonorum olim *Jeronimi Benvenuti* pictoris existentium in eius domo sita Senis in contrata Realti, factum per me Dinum Senensem notarium de anno 1524 die 28 Junij.

Nel primo piano.

Una tavola grande da altare cominciata a disegnare per dipegnare: Uno telaio da dipègnare: Una tavoleta dipenta facta a scudo, dipentovi uno agnello, et uno cappello da vescovo: Uno altro telaio da dipègnare piccolo, con certe figure: Una Nostra Donna non molto grande di terra a biacha brunita, usa: Una figura di rilievo d' uno homo nudo: Uno quadro dipento cor una croce, et 4 figure, vechio di tela: Una cornice di legno, cominciata a dipègnare: Uno scudo di pannolino d'oro con una croce in mezo. Un quadro di legno ingessato: Una tavola d'altare dipenta: Una rotella dipenta con una femina: Due tavole dipente da Bicherna, o Cabella: Una tavoletta dipenta da voti: Uno fusto ingessato da mettarvi su la croce: Cinque telari: Uno tondo di legno grande non dipento: Uno quadro di legno non dipento: Uno quadro di Nostra Donna: Due scalette da dipegnare: Un quadro con una sancta Caterina, et uno Crocefixo: Due voti in tavole piccole: Uno quadro non dipento: Un tondo di terra cotta con figure di rilievo, bianche: Piu cartoni di disegni da dipègnare: Uno pezo di marmo con lettere dipento: Uno quadro di porfido da macinare colori con la pietra picola da macinare: Uno quadro di gesso, o vero in una tegola con una testa: Sei teste di rilievo di gesso, colorate: Una testa in uno quadro di legno, pichola: Una armadura d'uno quadro di legno: Due cornici dipente: Un ase a bronconi, dipenta: Una cornice di legno grande d'altare nuova: Un telaro: Un san Bastiano di legno dipento: Un quadro da Madonna, dipento bianco: Più carte e cartoni: Quattro piattelli di terra dipenti: Due vagelli di terra dipenti: Uno quadro di Nostra Donna: Uno Crocefisso.

#### NOTA

Girolamo che fu figliuolo di Benvenuto di Giovanni del Guasta, ed ebbe i principi della pittura dal padre suo, nacque nel 1470 ai 23 di Settembre. Ebbe per moglie Alessaudra di Bernardino Cesari, quale non so che gli facesse figliuoli. Morì Girolamo intorno al 1524. Tra le opere che di lui restano oggi in Siena, una è la tavola dipinta nel 1508, nella quale è Nostra Donna col Figliuolo in collo, seduta in trono, ed i santi Domenico e Caterina da Siena inginocchiati; e l'altra è il fresco dietro l'altare maggiore di Fontegiusta fino ad ora creduto del Fungai, ma che dal Documento 51 del presente volume si scopre per opera di maestro Girolamo.

Benvenuto suo padre nacque il 13 di Settembre del 1436 da un muratore per nome maestro Giovanni di Meo del Guasta sposò Jacopa di Tommaso da Cetona, la quale gli partorì oltre Girolamo sopradetto tre femmine. Fu anche miniatore e lavorò pei libri del Duomo alcuni mini che oggi non si trovano. Morì intorno al 1518.

Le memorie che io ho raccolto delle opere fatte da loro sono queste: 1453. Benvenuto di maestro Giovanni da Guasta nostro dipintore in S. Giovanni. (ARCHIVIO DELL' OPERA. Memoriale nuovo rosso a c. 120 t.)

1482 18 di Dicembre

Maestro Benvenuto di maestro Giovanni dipintore, die avere a di xemi di Diciembre lire vintisette e soldi quatordici sonno per letture quarantassei à miniate ne li antifonari, piccole, a soldi emi l'una, e per uno principio cominza Simon Petrus, cioè futto a fighure di Nostro Signore che dà le chiavi a santo Pietro, per lire en el acordo in tutto lire xxem, sol: xmm. (Abculvio detto. Libro d'uno Leone a 19.)

1482. Maestro Benvenuto di muestro Giovanni dipintore de' avere lire 105 sonno per dipintura di trentacinque fighure dipense attorno a la trebuna fra colonegli a lire iii l'una. (ARCHIVIO dello. Libro Giallo delle tre rose a carte 585.)

1483: I frati di S. Domenico comprano quattro case e una bottega fuor di porta Camollia di faccia al Sepolcro con fior: 370, depositati nel banco di Mariano d'Agostino Chigi, e di Giovanni di Giacomo Lotti, e col residuo di detta somma, che è di fior: 45 pagano a Benvenuto di Giovanni pittore, il prezzo d'una tavola che doveva dipingere per la cappella....(ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Carte di S. Domenico Reg: A. XVIII a c 15 t.)

1485 3 d' Ottobre.

Maestro Benvenuto di maestro Giovanni dipintore die avere per insino a'iii d'Otobre 1485, lire sesantotto -- sonno per disegniatura del pavimento s'è fatto della storia (del sacrifizio d'Iefte) di rincontro alla chapella di santa Chaterina (oggi di S. Giovanni). (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO DI BIENA. Libro rosso d'un Leone a c. 110.)

1493-94 15 di Febbraio.

A di 15 di Febraio lire quarantaquatro paghai a Benvenuto di maestro Giovanni dipentore per dipentura del chatalecto s'è fatto nuovo. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Entrata e Uscita della Gompagnia di S. Gio; Battista della Morte. Reg: C. I. a c. 55. t.)

1494 18 di Maggio.

Memoria chome a di xriii di Magio anno 1494 fu finito il chonfalone che s'è fatto nuovo della compagnia della santa Eternità (Trinità) e da uno altro lato la grolioxa Nostra Madre sempre Vergine Maria, la quale tiene sotto el suo Santissimo manto tutti e frategli e sorele di nostra chompagnia: lavorossi per le mani di maestro Benvenuto dipentore da Siena: stava in Realto. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Libro della Compagnia della SS. Trinità a carte 2 t.)

1500-1501 14 di Marzo.

Benvenuto di... dipentore die dare a' di xriii Marzo lire tredici soldi otto -- sonno per parte di sua manifatura a uno chataletto ci à fatto. (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DELLA SCALA DI SIENA. Libro de' Conti correnti segnato CC. a c. 72.)

1499 22 di Maggio.

Girolamo di Beuvenuto dipentore de' avere per insino a di zzu di Maggio lire cento -- sono per dipentura di quadri 13 2 colonne e cornice della prima volta (di S. Bernardino) la quale l'aloghamo a rischio d'acordo con lui. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Compagnia di S. Girolamo. Reg. B. II. a c. 8.)

1499-1500 1 di Gennaio.

Girolamo di Benvenuto, dipentore die dare a di primo di Gennaio lire sei, sol: undici -- per parte di paghamento d'uno chataletto fa allo Spedale. (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DELLA SCALA. CONTI CORRENTI C. C. a c. 50 t.)

1500. Girolamo di Benvenuto dipentore de' dare per infino a di... Marpo 1500 lire 24 sonno per tanti n'ebbe per noi da messer Ruberto Saracini canonicho per uno Crucifixo li vende per lire xxri; cioè sol: 40 se ne
ritenne per la rinfreschatura d'esso, e a noi ne rimase debitore di lire xxir
d'acordo. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Compagnia di S. Girolamo
Reg. B. II. a c. 8.)

1517. Girolamo di Benvenuto pittore dipinge il baldacchino fatto fare dal Duomo per la venuta di papa Leone. (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO. Libro verde a c. 285.)

# N.º 38. 4525 3 Maggio 4534 6 Novembre

Messer Gio: Antonio detto il Sodoma si obbliga di dipingere un Gonfalone per la Compagnia di S. Sebastiano. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Libro d' Entrata e Uscita della detta Compagnia. Reg. C. I. a c. 38 t.)

Msere (sic) Giovantognio cavaliere, detto el Sodoma, dipentore die avere a dì 3 di Mago (sic) 1525 duchatti vinti di lire sette per ducatto e quelo più che vorrà maestro Antognio di .... barbiere: e quali ducati vinti s' obrigha a fare il ghonfalone per andare a precisione, in questo modo: da un lato un Sa' Bastiano leghato a uno arboro con quatro che lo saettino e un angiolo che lo coroni; con e paesi e colori fini e oro sicondo richiede, a gudizio di buoni maestri; e da l'altro latto la Nostra Dona col suo figliolo i' colo (in collo) e San Rocho e Sa' Gismondo con due battenti e paesi e coloro (sic) fini, sicondo che richiede; con suo' drapeloni. E la Conpagnia ha dare el panolino a suo modo, e ogni altra cosa ci à metare di suo; e deba èsare alto bracca quatro, o circha e larcho braca tre circha, come n' apare una scrita di mano di Pierantognio Pacineli e testimoni ... el quale s' obrigha darcelo la vigili (sic) di el Corpus Domine.

El sopradetto meser Giovanatognio, detto el Sodoma, fu finito di pagare al tempo di Matteo Fraschini nel suo priorato d'ogni suo resto, e così s'è sotto schrito di sua mano nel 1532 ed ebbe per resto ducati 4 di muneta.

### Christo 1531 6 Novembre

E die avere a di detto ducati sei di lire sette, quali ducati
Tomo III.

giudicha maestro Antonio barbiere si li debbi dare, oltre a li scudi xx di sepra perchè lui n'à preso parere di chosì lui meritare, chosì siamo rimasti d'achordo questo dì detto. Lire 42.

Io mise giovane antenio sopradeto so' contento a quanto di sopra si contiene, e per fede ò schrito de mano propia.

NOTA

Questo gonfalone è oggi nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

N.º 39.

1825 7 Ottobre

Allogagione a Bartolomeo della Massa maestro di legname, dell'ornamento del refettorio del Convento di S. Maria del Carmine in Siena. (ARCHIVIO DE'CONTRATTI. Filza 2.º di ser Alessandro Pini N.º 823 o 833.)

Anno Domini MDXXV. Indit. xIV, die vero VII Octubris.

Convocato, et congregato Capitulo fratrum, et Conventus sancte Marie Charmelitanorum civitatis Senarum in sacristia dicti Conventus — locaverunt provido viro magistro Bartolomeo olim magistri Hieronimi de la Massa senensi carpentario — ad faciendum —

Lo ornamento e paramento del refectorio nuovo del decto convento di legniame come appresso, cioè: spalliere, sedici gradi, et tavole da mensa con tucti li fornimenti, corniscioni, capitelli intagliati, et altri tucti ornamenti, et pertinentie che si ricerchano a tale lavoro, quale sia et esser debba di legname di oppio, buono, e stagionato e coperto di noce, excepto tanto le banche, overo sederi, antiporto, e gradi, quali hanno da essere di legniame bianco con li regoli e ornamenti di noce, come si richiede, champeggiati, e le tavole da mensa di decto refectorio sieno larghe braccia uno e uno quarro; grosse uno octavo, e lon-

ghe secondo la proportione del decto refectorio, tutte di noce : così le tavole come li piedi tornigliati, li piedi a vaso: quale lavoro habbi ad essare proportionato di altezza, longheza e grosseza quanto comporta, overo richiede decto refectorio a discretione e uso di buono maestro. Quale lavoro, e opera dicto capitulo, e frati lo allocano per prezo, e mercie ad ragione di lire diciannove, soldi 10, cioè lire diciannove e mezo il braccio, a tutte spese di esso maestro Bartolomeo, di legniame, ferramento, colla, e altre qualunque spese in qualche modo si richiedessero intorno a detto lavoro: di modochè solo decte lire 19. soldi 10 per braccio s' intendino a braccio corrente a la misura del magnifico Comune di Siena: fornito di ogni circustantia che si richiedesse a tale lavoro.

# N.º 40.

## 1525 23 di Ottobre

Ricordi dell'allogagione a Gio: Andrea de' Galletti, scultore, di due angeli di terra cotta colorita, fattagti dalla Compagnia di S. Antonio Abate. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIA-STICO. Compagnia di S. Antonio Abate. Bilancio del 1524. Reg. C. 1. a c. 91 t.)

## Giovanni Andrea di Charlo schultore.

Ricordo come questo di 23 d'Ottobre li abiamo aloghato a fare uno paío di angeli di relevo, li quali angeli anno da essare di terra cotta di misura di sua alteza di br: uno e mezo per ciascuno e debono stare diritti dinanzi a lo altare di santo Antonio, come meglio parrà a l'Università ed Omini di nostra Compagnia, e nominatamente per li operari, cioè Filippo di Pavolo al presente vichario e operario, e di Lorenzo di Giovanni dipentore, pur operario. Li quali angeli anno ad esser facti per tutto di 16 di Gennaio prossimo, di maestria sufiziente e modi e patti qui di sotto e prima.

Che li sopradecti lavori e angeli debono esare coloritti a olio e brustati d'oro fino ne li lochi che si richiede a detti lavori, e posti in locho e apartenentie, e mesi su a spese di decto maestro Giovanni, con posamento recipiente a detti angeli con chatene apartenenti; per prezo e nome di prezo di ducati cinque d'oro larghi e mezzo, cioè lire trentanove, soldi diciesette, de' quali den: li abiamo datto hora al presente lire quindici contanti in
sua mano, come lui ne farà fede qui sotto di avere ricevuto ed
èsare contento a quanto di sopra, per arra e parte di pagamento.

E io Giovanni Andrea ò ricevuto le sopra dete lire 15 e afermo oservare quanto di sopra.

E io Giovanni Andrea sopradeto ò richeuto lire vinticinque e soldi tre per resto de la fatura del sopradeto lavoro.

### NOTA

Di questi due Angeli non si sa che sia stato. Porse esisteranno tuttavia, ma messi da parte, o nascosti nell'Oratorio, o nelle stanze dell'Arciconfraternita della Misericordia, la quale occupa il luogo dell'antica Compagnia di S. Antonio Abate.

N.º 41. \*

4525

Supplica di Giacomo Pacchiarotto pittore alla Signoria di Siena. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Scritture concistoriali filza 34.)

Dinanzi da voi Magnifici et Excelsi Signori et Capitano di Populo.

Maestro Jacomo di Bartolomeo Pachiarotti dipentore, vostro minimo servidore, con debita reverentia expone come lui si truova caricho di fameglia et disutile, videlicet, con sei figluole femmine; che ve n'è due da marito; et con poche substantie et pochissimi guadagni, nè vede modo ad potere substentare dicta sua povera fameglia del victo et vestito alla povertà sua conveniente; unde ricorre alle vostre Signorie Magnifiche, quelle humiliter suplicando, che si degnino per li loro opportuni consegli provedere et deliberare che ad esso maestro Jacomo sia per gratia data et concessa la cabella della vostra Piaza, libera et francha da ogni tassa, cioè la cabella di grano, vino et biadi che in quella si vendano per anni sei, servate le fedi ragionevoli. Il che ottenendo, come spera, sarà uno principio di dote di una di dette sue figluole, et reputarassela ad gratia singularissima da le V. M. S.,

alle quali humile si rachomanda, le quali lo altissimo Dio ad vota feliciter etc.

## N.º 42. \*

# 1526 25 di Maggio

Lettera di Vannoccio Biringuccio a Bartolommeo di Girolamo della Massa. (ARCHIVIO, Scritture e filza dette.)

Bartolomeo mio Carissimo. Ieri te scrissi et non me satisfeci; per la presente te replicarò meglio quanto desidero, et questo è che ho affittato el mio orto a messer Aschanio di Jacomo Bertini per uno anno.

Et perchè vorria che vi potesse habitare comodamente, et ancho per mia satisfatione, desidero che si facci quel palcho de la sala. Et parimente vorria che fodaraste quelle travi, perchè sono sottili, diligentemente con tavole de oppio, o di pino, come paresse a voi, bene commesse, et di poi colle molli (molle) isfilate, che vi sonno, mi faceste fare uno palcho di mattoni arrotati in tucta bellezza. In su li spigoli de le travi vorria una cornicetta rivercia, (rovescia) che ornasse la trave; le bossole vorria belle et bene dipente, et se Pavolo havesse qualche bella sorte di mensole, si comprasero da lui, et che in tucto et per tucto faceste fare uno palcho a vostro modo in tucta bellezza.

Ancora vorria che faceste fare usci et fenestre per tucto dove bisognassero, cioè li corpi, per possere serrare, et che tucti li ferramenti da serrare, o da altro l'ordinaste voi a Giannone che le facesse a vostro modo.

El sopradetto Aschanio ha ordine di pagare ogni vostra manifactura et tutte quelle cose che bisognasero conprare, sì che non vi ritirate in dietro di lavorare, o far lavorare; et vi prego per amor mio non vi rincrescha questa fadiga, che sendo (?) arrivare un dì in qualche cosa, ve la riconpensarò.

Se a la cucina in scale e usci, che vi sonno, acadesse uno credentione, fatelo in quello modo che pare a voi.

Di lettiere, o de altre massaritie provegghisi lui a suo piacere. Voi dovete havere poco mancho che tutto el legname che conprai da Francesco Placiti; servitevene in li sopra detti lavori, et il resto salvate; che piacendo a Dio voglio che faciamo i li palchi de le camere come ragionamo. Fate piacere de li prezzi di quanto farete, perchè glieli ho affare boni al conto del ficto con tucte le altre spese insieme.

In Roma al dì xxv di Maggio 1526.

Vro: Vannocio Biringucio

(Indirizzo) Al mio carissimo Bartolommeo di Girolamo de la Massa alias Bartolommeo Brenci maestro di legname in Siena.

### N. 43.

# 1526 2 di Luglio

Lettera della Repubblica di Siena al Doge di Genova. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Scritture Concistoriali ad annum.)

### lllustrissime et Excellentissime

Magnifice et Illustrissime Domine benefactor noster observandissime: Si conferisce costà Jo: Baptista Pelori Segretario et cittadino nostro dilettissimo, apportatore de le presenti il quale exponerà ad V: S: Illma in nome di questa Repubblica alcune cose. Pregamola che le piaccia prestarli quella fede che la prestarebbe ad le persone nostre proprie; il che riceveremo da quella per cosa molto accepta, et per molto ad proposito al Cesareo servitio, et ad bene essere di questa Cesarea Città, la quale a la prudentia et auctorità, et bonagratia di V: S: Illma desideriamo che sia sempre raccomandata et felicissime valeat — II Julii MDXXVI.

#### NOTA

Ka Istruzione, o Nota data al *Pelori* mandato come Segretario, o Agente segreto della Repubblica a Genova, è questa:

Nota substantiale ad voi Jo: Baptista di Mariano di Pietro Pavolo Pelori, di quante habbiate ad fare in Genova con lo illustrissimo signor Duge, et con lo ambasciadore di Cesare in nome di nostro Collegio.

Primieramente conferitovi con buona diligentia et presteza dinanzi a la excellentia del signor Duge, et presentate le lettere credititie, exponerete a sua Signoria illustrissima l'affectione et benivolentia continua, et grandissima portatali da questa Cesarea Repubblica et come sete mandato ad sua Excellentia ad offerire tutte le facoltà, e forze di questo in periale in servitio de la Maestà Cesarea, et in particular comodo di Sua? S: Illma.

Di poi soggiugnerete come al presente corrano tempi che li affectiona-

ti, et servitori di Cesare (come può considerare per sua prudentia) si deveno unire, et ristregnere insieme, et tenere tra loro buona intelligentia, et non mancarsi l'uno ad l'altro di consigli, et di opportuni favori, et auxilij: et ad tale effetto vi habbiamo mandato ad stare li appresso di sua Excellentia per possere tenere più ordinata intelligentia infra di noi.

Anchora, che attenta la penuria grande de li advisi che habbiamo, pregarete Sua Signoria Illma: che sia contenta participarne del continuo de li suoi advisi che terrà di campo, et d'altre bande; acciocche per li medesimi ci possiamo più resolutamente governare ad servitio de la Maestà Cesarea, et ad preservatione de li stati nostri.

Item; terrete ordine, et intelligentia, et farete questo medesimo offitio con lo ambasciadore dell'Imperatore che si trova li, non mancando di ogni opera appresso di Sua Signoria per raccomandatione della nostra Repubblica.

Item; gionto li, imediate scriverete a l'Oratore nostro di Milano del arrivo vostro, et li mandarete la Cifra che haverete voi, et li farete intendere che le sue lettere le indirizzi tutte ad voi in Genova con coperta a lo Illustrissimo Signor Duge, et farete che ad voi in spetie vi scriva de le nove di là, de le quali participarete con lo illustrissimo signor Duge, et poi per quella più sicura via che potete ci mandarete le lettere di M: Carlo (Massaini) con le vostre insieme.

Voi intendete la mente, e desiderio nostro, usarete in questa vostra negociatione tutta la industria, et sollecitudine vostra, per doverne poi riportare da noi debita comendatione, come molto ne l'ingegno et prudentia vovostra confidiamo, et de la vostra integrità ci siamo promessi.

Ex Palatio Senarum die 111 Julii MDXXFI.

## N.º 44.

# 1526 7 di Luglio

Lettera di Gio: Battista Peloro a Giovanni Mignanelli. (ARCHI-VIO e Scritture dette. Filza 35.)

### Giovanni carissimo etc.

Giovedì che fumo a li cinque di Luglio partimo di Piombino, come per altra ve ne detti adviso, mandatavi per quello che rimenò el cavallo vostro. Per la qual cosa, così come vi promissi, ci occorse che la sera ad ore vintiquattro con la grazia di Dio arrivamo in Corsica in loco detto la Bastia, et come volse la nostra mala sorte, di una hora inanzi che arrivassemo, si era partita una bona tarchìa armata, che ci haria levati per picciola cosa; nè possemo trovar per denari cavallo per raggiognerla, nè manco liuto, o schifo; per donde ci è bisognato aspettare

per havere passaggio sicuro; dove in questo ponto haviamo noleggiato el medesimo brigantino per la volta di Genova in dieci schudi, quale piacendo a Dio partirà lunedì prossimo per tempo: tutto è, per non essere fornito di victuaglia.

Per un brigantino, che quà è arrivato questa mattina da Genova, se intende molte nuove per diversi advisi a diversi particulari: tutte consimili l'une a le altre, le quali le intendo da uno messer Paris de' Gentili genovese, et gran mercante, et molto Adorno, benchè queste non lo niegano quelli che sonno Fregosi; le quali sonno queste. La venuta di Monsignore di Borbone in Genova con sei galere, quale ha detto cose grandi di nuove, et sicondo che messer Paris mi dice per li suoi advisi che tiene da persone, che sonno apresso a la Excellentia del Duge; essere tali nuove; lo accordo et pace infra la Maestà Cesarea et il Christianissimo confirmata del tutto; non se intende tutte le particularità, ma in specie questo solo: la Maestà Cesarea cede, et dona ogni ragione che havesse sopra la Rorgogna al Christianissimo, el quale gli manda dieci milia fanti, et cinquecento lance in fatto; e la Maestà Cesarea li rimandarà li suoi figliuoli: et di ciò ne sa fede la venuta del Vice Re, el quale si ha per certo Sua S: Illma essere in Marsilia con le dieci galere di Francia. Dicesi appresso, la Maestà Cesarea havere constituito in suo Vece Re d'Italia, Monsignor di Borbone, et constituitolo Duca di Milano, el quale al presente è partito di Genova, dove gli sonno venuti incontro molti gentilhomini milanesi; et gia dicono essere arrivato in Alexandria per Milano per pigliarne la possessione. Ha menato con se cinque cento fanti; et dicono che Sua Signoria sta tanto di buona voglia, che non si potria dire el pari, et promette le cose tanto grandi, che sopravanzaranno la Guglia, e 'l Culiseo. Dicesi per li medesimi advisi che calano vinticinquemilia Lanzichinet, quelli che tanto son stati con il Serenissimo Infante, i quali si tiene per certo che saranno per tutto el mese presente in faccende. Si crede che il Christianissimo darà sua sorella, madama di Lanzon per donna a Monsignore di Borbone, el quale è contento accettare in dote qualunche ragione che il Christianissimo tenesse in el ducato di Milano, et non so che altro importante. Le genti de li Vinitiani sonno appresso a quindici miglia a Milano: non si dice il numero, nè il loco: si fa iudicio che non faranno cosa alcuna. De le genti del Papa non se ne intende: si afferma bene de la cosa di Lodi, come fu da li papali preso con tradimento, dove fu di bisogno ritirarsi al Marchese del Ghuasto; benchè non è stimata per cosa di momento.

In Genova per esservi tali advisi stanno molto di bona voglia, et maxime per la expettatione del Vice Re. Vi stanno di continuo le sei galere armate in el molo, et dentro in Genova vi sonno quattro milia fanti pagati e boni, et di continuo se ne fa in bona copia, che danno denari assai in più loci: li ha portati Borbone in bon numero.

Giovanni, mi duole ch'io non vi potrò fare molto honore in quanto de lo mio stare onorato apresso di colui: causa vostra, già siamo restati a mezo del camino di nostra vita. In questo fare, non si trova amici che voglino fare cortesie; si spende grossamente: si farete il servitio dal canto vostro inverso di me, io non mancarò etc. Voi m' intendete etc. Troppo ben m' indivinavo di quello mi poterìa occorrere, così come mi occorre, con tanto più starò in pensiero, quanto in Genova se intende esservi la peste che lavora di bello. Non mi doglio di essere tanto amorevole, mi doglio ben ch' io non posso più essere: se terrete modi di darmi animo, io lo pigliarò etc.

Io non scrivo a la Balìa per non intendar ciò dal fonte vero, dove sapete che si debbe attegnare. Come sarò arrivato non si mancarà, et subito vi si rimandarà indietro Benedetto Dei. Di queste fatene parte a chi vi pare, et promettele (sic) vere, et s' el vi fusse alcuno che non ne credesse, dategliene un pegnio, et non piacendo a voi, o ad altri rimandatemele, ch' io son ben contento schambiarvele, et darvele vere et migliori.

Vi degnarete raccomandarmi a voi, et a Messer Fortunato, (de' Vecchi) et al mio Tommassone (Tommassoni) et al Cilesto. Del Fantozo (il cav: Gio: Battista Fantozzi) non me ne curo, che io intendo ch' el si raccomandi a me: farìa fede di essere troppo dappoco ad inginocchiarmeli tanto. Attendete a studiare quante più possete, et aspettate da me le meglio nuove che mai haviate desiderato havere, si al corpo di Christo: in fino a hora ho uno grandissimo intendimento che vi piacerà etc. promettetelo tutto ciò al Fantozo, et degnatevi di pregarlo che vadi a vedere quello ch' io li lasso in el ricordo, cioè la D. F. e li direte ch'io

li mandarò presto une buon gubbileo, perchè si goda con la D. F. etc. Io mi so' iocato con voi a sicurtà; da ora innanzi vi prometto stare più in su lo honorato, per non fare fede de la mia simplicità così alla larga: per questa volta vi harete patientia, s' el mio dire vi saprà di Corsica: che Christo vi salvi.

De la Bastia a di sette di Luglio mdxxvi.

Post scriptam: Si ha per cosa certa il castelletto di Milano essere in patti, et stare molto stretto da li Imperiali: si crede al certo che ne haranno honore: sia el volere di Dio in ciò favorevole. Tutto ciò tengo da messer Paris sopra nominato, quale è molto homo da bene, et del tutto mi ha mostrato li advisi. A li comandi vostri prompto, e parato.

Jo: Bapt: Pelori

(Indirizzo) Al molto magnifico Giovanni Mignanelli etc. suo honorando in Siena.

## N.º 45.

# 1526 12 di Luglio

Lettera di Gio: Battista Pelori alla Balia di Siena. (ARCHIVIO detto. Filze Concistoriali N.º 35 ad annum.)

Molto magnifici signori Officiali di Balìa et Conservatori de la libertà de la magnifica Signoria di Siena.

Martedì passato, che fumo a li dieci di Luglio, arivamo quà in Genova, dove infatto fui con la Excellentia del Duge al quale doppo lo appresentare le lettere di V: S: M: et usate le debite cerimonie, exposi quanto era volere di V: S: raccomandando a Sua Illma S: come più caldamente possetti ogni essere de lo stato di V: S:. Prima Sua Illma S: ne rendè grazie assai, mostrando tenere molti obligi con la città vostra; dipoi ne offerse in contracambio per qualunche occurrentia sempre esser presto, et maxime a le domande fattele di presente per V: S: M: Intesi da Sua Excellentia come la sera inanzi messer Hieronimo Severini con certa sua compagnia ad ore tre di notte si era partito per di costà, dove in quel ponto pensava dovesse essere in Porto Venere, et per la bona guida che haveva ch' el fusse per arrivare a salvamento con tutto l'ordine havuto da la Cesarea Maestà, et da-

re a V: S: M: piena notizia di tutte le dispositioni de le cose di Lombardia et di tutte altre occurrentie. Et perchè domandandolo de le accidentie che in quel presente seghuivano, per farne servitio a V: S: mi respose, che non occorriva cosa che del tutto missere Hieronymo non venisse benissimo informato; et perchè el di medesimo haveva certa nuova importante di Milano, di già la haveva per un corriere a posta mandata a Porto Venere a messer Hieronymo. Però dovendone per tale V: S: havere nuove da esserlo accettissime non presi cura in fatto, come ne fu ordinato, rimandare indietro aspettando la riferma di tutto ciò che questo giorno si è havuto da più persone: in fra li quali ne ha detto il castellano del castello di qua di Genova, che viene questo medesimo giorno di Milano per le poste, sabbato il di sette de lo instante, sendo apresso di cinque miglia a Milano il campo del Papa et delli Vinitiani, deliberorono dare soccorso al Castelletto dove accostatisi a una certa parte chiamata el Paradiso, pensorono in quella parte potere fare trincee per non essere offesi da le artigliarie de li Cesarei et posser comodamente a la sicura soccorrere detto castello. Per il che quattro bandiere di fanti italiani con due di boni archibusieri spagnoli fattoseli da fronte cominciorno a lavorare sicondo il loro valore, dove dall' una banda et da l'altra fu fatto con impeto grande sforzo per bono spatio. Al fine non possendo li Marchesschi resistere senza dar loco a li loro disegni, furono da li Cesarei rebuttati indietro con grande loro vergogna, per essere quelli numero di diciotto milia fanti et due milia villigani, et gran numero di cavalli, de li quali si è trovato esserne morti da trecento in circha, et di novemila fanti che erano li Cesarei con ottocento homini d'arme, solo, si dice, esserne morti quaranta, vel circha. Li Papali con li Venetiani si ritiroreno a Marignano in fatto longi da Milano dieci miglia, dove ancora sonno, nè si sa che sia il loro disegno. S' intende che si sonno cominciati a sbaragliare alquanto et vicino a tre milia fanti si sonno partiti da loro; de li quali trecento ne sonno andati in Milano, et dugento in Pavia. Sonno tutti questi di quelli di Lodi che si trovorno al tradimento, et si scusano con dire che di tal cosa è stato traditore il loro capitanio, et non loro: sonno stati receputi amorevolmente. Tutto questo ha dato tanto di animo a li Cesarei, che hanno deliberato uscire fore a la campagna: pensano di lassare a guardia del Castelletto duemilia fanti di quelli che al presente vi sonno et agiognerne a detto castello mille in mille cinquecento di quelli di Pavia li quali sonno Alamanni similmente come quelli che debbono restare in Milano. Si aspettava in Milano una banda di cinquecento spagnoli sotto la guida del capitano Figarola, homini tutti di maximo valore; la quale è ritenuta i nel Piemonti che non può passare. Daria grande animo a li Cesarei passando, però sonno di tanto valore e tanto veterani che ben si possono aguagliare a quelli della decima legione del Dittatore, et sendoci vantaggio darlo a questi. Tanto dicono questi signori illustrissimi.

Sonno il numero de li fanti Cesarei vintimilia. de li quali in Milano se ne trova novemilia con ottocento homini d'arme, et di continuo creschano per dare denari monsignore di Borbon come si dice, et il marchese del Guasto, et Antonio da Leva.

In Alexandria sonno tremilia fanti et quattrocento homini d'arme sotto il governo di capitani Spagnioli.

In Cremona sonno tremilia fanti con certa somma di cavalli non distinta, sotto la cura di capitani spagnioli.

In Pavia sonno duemilia cinquecento con certi cavalli in custodia di capitani alemanni.

In Pizichiton ne sonno un mille cinquecento pure sotto la custodia di capitani spagnoli.

Ci sonno più advisi et certeza come il Christanissimo ha pubblicata la lega del Papa et di Vinitiani, et come el fa sborso di quarantamilia ducati el mese per contribuire a la impresa de la lega: non se intende chel si vegga preparamento nè di Svizari, nè di cinquecento homini d'arme, o vero ottocento, come el s'è detto: è pensamento che facci questo per dar timore a la Cesarea Maestà per venire a qualche suo intento grande. Tengono questi signori come li Papali e li Marcheschi si dogliono del Re del suo non mandare come ha promesso. Del Vice-Re non se intende altro di poi la sua partita con l'Arcone a li vintinove del passato, di Francia per la corte. De li Lanzichinet quali erano con lo Infante non s' intende altro: si crede non mancaranno di venire in bon numero.

Si hebbe con la nuova dello assaltamento che ferno li Marcheschi, et li Papali, a li Cesarei, come martedì passato il prete

Notario Caracci doveva intrare i'nel castelletto a parlamento con el Duca; di poi non si è inteso altro (qui seguono nell'origina-le otto versi in cifra che si omettono per difetto della chiave della cifra medesima).

Con don Lope de Soria ho fatto quello officio che per me si è possuto: ne ha visto assai cortesemente et di qualunche bono animo di V: S: sì verso la Cesarea Maestà, sì verso lui mi dice non esserne nuovo, et ben cognosce V.: S: M: essere inclinati al servitio di S: Maestà, voluntarij per natural virtù; per il che quanto in lui ho cognosciuto, son certo non mancarà, et di tutto quello occorrirà ne farà partecipe V: S: M: e tanto ne ha promesso con farne intendare ch' io non debbi mancare sicondo le occurrentie di domandarlo. Non si mancarà di fare quelli officii che saranno in servitio di V: S: M: tanto con la Excellentia del Duge quanto con lo Imbasciatore et con altri. Io non ho scripto più presto a V: S: per causa del Severino, quale porta tutto questo con maggiore ordine et più distinto per essere di propinquo venuto et de la corte et di Lombardia. Sarà a V: S: più grato per sua presentia a boccha intenderlo, che per nostri advisi.

Per lo, advenire non si mancarà, usaremo quella diligentia et sollicitudine che più potremo la maggiore. Di già haviamo dato assai bono ordine delli passaggi, pure credo che costà aranno sempre qualche cosa. Sieno exercitati sempre, amorevoli et interessati.

Le lettere di messer Carlo Massaini subbito che fue arrivate lo' detti ricapito, et li feci intendare quello ordine che da V: S: M: teneva darli. Qua si sta con grandissima spesa, et con grandisagio: haviamo quasi trovato una stalla per nostra habitatione et con fadiga; nè perciò manca ch'el non si spenda grossamente. Ci è qualche rinovatione di peste: oggi se ne so' fino scuperti quattro casi.

Per fare onore a V. S. M. di già ho speso li miei denari et quelli che da V: S: hebbi, et pochissimi ce ne resta in mano. Mi confido ne la benigna discretione di V: S: M; che non mi mancaranno. Questo dico per tutti li respetti che ci sonno di havere tanto per li pericoli della peste, quanto per poter fare spaccio bisognatido. Dal presente latore V: S: intendaranno più diminutamente le nostre spese fatte et da farsi, et come qua stia-

mo. Al presente non occorre altro che il raccomandarne a V: S. et pregar lo Altissimo che vi dia quella felicità che desiderate la maggiore.

Di Genova a li dodici di Luglio 1526.

Messer Michele secretario de la Excellentia del Duge mi ha fatto intendere in questo ponto come da un suo che di certo lo sa (quindi tre versi in cifra che per l'addotta ragione rimangono non intelligibili).

Fedel Servitore

Gio: Battista Pelori

(Indirizzo) Ali molto magnifici signori li signori Officiali di Balìa et Conservatori della libertà della magnifica città di Siena etc. miei signori.

N.º 46.

1526 18 Luglio

Altra dello stesso alla medesima. (ARCHIVIO e Filze detti).

Molto magnifici signori ec. ec.

Dipoi molti travagli de' legni, il Severino se n' è tornato in Genova herisera che fumo a li 17., causa quod in omnibus nostris locis maris sonno tesi grandissimi lacci, et da indi in qua assaissimi. Hoggi Sua Magnificentia è stato con questi Signori illustrissimi cioè con Serone et con lo ambasciadore di Cesare, la Excellentia del Duge secretamente in longhi parlamenti. dove hanno concluso di mandare persona ad posta al campo al Duca di Bonbon per numero di mille cinque cento fanti et parecchi homini periti ne lo exercito da difendare le cose di V. S. La Excellentia del Duge già ne ha promessi cinquecento: che non ne può più dare; di questo non mancarà, et con expedition s' inviaranno per auxilio per le cose di V. S. Donde per parte di questi illustrissimi Signori et del magnifico Severino si fa intendare ad V. S. come per saper loro quasi ad un buon presso de le cose di costà, come si trovano et chi viene sopra, non si mancharà per loro Signorie ad darne ad quelle ogni sorte di salute con gogni modo che migliore ci si vegga: et tanto le S. V. si promettino. Li abbiamo cognosciuti in questo caldissimi di buona sorte. Et nel vero questi Signori illustrissimi cognoscono quanto ne va. Però il tutto sarà di proximo in ponto. Pregano li predetti V. S. non voglino mancar d'animo, nè farlo mancar in altri, nè etiam desistere da le buone provisioni caldamente fatte; lo' piacerà che V. S. procurassero a stare uniti et sedare ogni scandolo che fosse nocevole a la città di V. S. Qua non si perde tempo in condurre con ogni sollecitudine questo, tanto per il regno di Napoli, quanto per lo ben del campo, et di tutti due. Confortano V. S. loro stessi et tutti li altri boni et amorevoli cittadini. In el regno di Napoli si fa grandissima provisione di cavalli et fanti; ne fu di questo advisi nel campo a li tredici de lo instante.

Monsignore di Borbone è stato a parlamento a li quattordici del presente con el Duca di Milano fino al primo rivellino del castelletto, el quale dopo molte domande ha chiesto tempo da quel dì per giorni otto. Si crede che li Cesarei ne averanno honore presto, il che sendo, subito Monsignore di Borbone uscirà a la campagna con tutte sue genti. In Milano li Cesarei stanno benissimo et assai sicuri et maxime che li adversarii sonno ritirati longi per miglia vinti, in loco chiamato Lodi Vecchio et se ne ha che sonno assai sbaragliati, come per li advisi sonno.

Sonno esciti due homini del castelletto di Milano, quali dicono che dentro per il mancamento di vivere havevono a li tredici di detto ordinato di metter tutte le inutili genti che vi si trovavano, in certi fondi di torri per li fare morire di fame, per il che questi due tali si sonno fuggiti pensando di dover essere di quelli. Si ha appresso come vengono sei milia Lanzichinet: per il che li Grigioni sonno a la Dieta per risolversi se li debbono concedere il passo, o no; per molte cause che ci sonno si crede al fermo glielo concederanno. Non è la verità che alcuno Scuizaro (sic) cali nè in favor di Papali, nè di Marcheschi, nè manco per il Christianissimo. Manda il Christianissimo a domandare vera pace a la Maestà Cesarea, et promette volere observare quanto di già promisse a S. M. C.

Il tutto dicono essere con bonissimo ordine. Ci sonno stati per lo adietro travagliati advisi sopra di tal cosa, però al presente si verificano questi per più loci, e tutti questi advisi sonno oggi questo di diciotto a la Excellentia del Duge mandatili da lo Abate di Nagera da Milano. Tutto è per adviso a V. S. M. li quali piacci a lo Altissimo concederne grazia così come quelli per commune salute de la città vostra la desiderano maggiore.

Di Genova a li xvIII di Luglio 1526.

Fedel Servitore

Gio: Battista Pelori

Post scripta. Li sopranomati fanti mille einquecento, o duomilia verranno a li porti di V. S. quanto più presto sarà possibile, et la Excellentia del Duge con questi signori illustrissimi mandano detti fanti i' ne le galere di qua, et in due caracche che ci sonno im ponto.

### NOTA

Tutta questa lettera, fuorchè l'ultimo periodo avanti il post scripta, non che il post scripta è in cifra, ma insieme coll'originale sta la spiegazione, della quale ci siamo serviti.

# N.º 47.

1526 27 di Luglio

Altra dello stesso alla Balsa predetta. (ARCHIVIO e filze detti.)

Molto magnifici signori etc. etc.

Ancora che molte lettere habbii scritto a la V: S: M: non mi pare di pretermettere quando per fidi si possi a V: S: mandare qualche adviso come al presente occorre et massime per quelli non penso debbino senza manco arrivare. Replicaremo come li dodici milia Lanzicheneti con lo Arciduca sonno già arrivati a Trento, et intrati inel Friuli dove in certi loci li Signori Vinitiani hanno mandati duo milia fanti, et cento homini darme da Frontelo, et alsì il Papa ha mandato in Verona pure duemilia fanti, et cento homini darme tutti tolti dela massa grande, oltre che senza questi ne sonno partiti più di tremilia, in modo che debbono restar di poco superiori ali Cesarei di Milano quanto alla quantità. Sonno stati dali diciotto in quà ala Bicoccha longi da Milano per tre miglia, dove le molte volte il Marchese del Guasto li è andato afrontare assai volte, sempre reportandosene victoria. Jeri ci furno molti advisi, tutti consimili a tutti questi Signori, di più loci come il Castelletto doppo molti parlari, et capitulationi si era dato, et similmente quello di Cremona "ne pat-

ti, et conventioni fra monsignore di Borbon et il Duca, et come il Duca è stato visto prigione i'nele mani di monsignore di Borbon, del Marchese del Guasto, et di Giovan da Urbino. Dicono confusamente come Sforzino lo ha dato senza sapersi conventioni alcuna, solo dicano che il Duca ha ottenuto di andare in Pizighetton a stare prigione et questo lo fanno quelli Signori perchè passando da Cremona sia contrasegno a quelli che dieno il castello di .... mo. Questi sigilori referiscono come hanno fatta grandissima festa li campagnoli: si pensa che li (quelli) del Papa, et deli Signori Venitiani levaranno in fatto, et li Cesarei esciranno a la campagna unendo tutto lo diviso esercito che è in Alexandria, in Pizichitone, in Pavia, et in altri loci dove è, che farà somma di vintidue milia fanti, et milledugento lance che sara bellissimo vedere per chi potrà tenere li stati a servitio di sua Maiestà. Non ci sonno certe (nuove) di tal cosa del castelletto, che si è saputo come li dei Vinitiani hanno tolto et preso uno corriere che portava lo intero (ragguaglio) di là da Alixandria che doveva venire questa notte passata: ne possono havere ritenuti più, perchè s'intende che tutte le strade sono rotte sì dai Vinitiani, sì dai villigiani; però qua se ne ha carestia di advisi come VV: SS: ne hanno di costa. Come verrà lo intero (ragguaglio) spedirò a posta, perchè al presente un passaggio che viene per le bande nostre sicuro, sta mosso per menare il presente latore: per il che non posso dire in longo; li commetto a bocca alcune cose da dire a V:S:M: deli ordini dati in Lombardia per qua et per il Regno, et come messer Hieronymo Severini partì et quando, et con chi, et con che ordini per salute tutto di VV. SS. MM. etc.

Questa mattina la Excellentia del Duge ci fè parte di certe nuove di Spagna de li tredici del presente; come il Vice Re gionse in corte a li undici de lo, istante, et fè intendere a Sua Maestà la lega bandita in Francia: del che molto Sua Maestà si turbò, et in fatto propose a il suo consiglio quello dovesse deliberare, per la gran traditione fattali da tanti principi. Pare per la prima che deliberasse di intimare il Concilio, et che si spidisse al Serenissimo Infante con quella celerità che più fosse possibile ch' ello dovesse condurre quanto più potesse esercito per la Italia et come più presto, meglio. Vi si trovava un granduca Alamanno del quale non ne torna il nome a la mia memoria per la confusione

Tomo III.

de la fretta che tengo. El qual duca expose a Sua Maestà il gran desiderio di tutti li signori et principi Alamanni, di loro volere servire con grandissimo exercito a Sua Maestà. Fu infatto spidito et mandato a dare ordine a le cose offerte. In Spagna fanno un grandissimo armare, et lo Vice-Rè, et lo Arcone già stanno in ponto per il regno di Napoli con grossissima armata: si aspettano di propinquo, et allora sarà dato bono ordine da li Cesarei di Lombardia, et di qua. Tutto questo la Excellentia del Duge mi disse un hora fà insieme con il signore imbasciatore don Lope, et ch'io per ogni modo ne dovesse dare in fatto a V:S:M:adviso, pregandovi appresso che siate valorosi in tenervi et in rompere li inimici vostri, come intendiamo si è già per le opere vostre fatto, che non solo ne reportarete commendatione grandissima, ma sarete spechio, exemplo, et regola di valore quanto altra natione che oggi si possi cognoscere in Italia, et essere recognosciuti da Cesare per veri figli, et amorevolmente amati, et recompensati. Quà si predica di vostra laude, et di vostro valore oltremodo senza misura. Vorria dire assai a V. S. M. per dar lo' qualche conforto, ma per non li pascer di parole non sarò più longo. Prometto a Quelle non esser frasche quelle che scriviamo, ma tutta verità.

Per meglio servire a VV. SS. MM. mi bisogna mandare advisi sempre a posta per farli venire più fidelmente che sia possibile, dove mi costa assai, e già sono più giorni ch' io sono senza denari se non fusse la mercè d'alcuni miei amici, et bon compagni. Qua mi trovo forestiero, et spendèssi grossamente ancora che altri digiuni: mi remettarò a la discretione di VV: SS: MM: et perchè Quelle possono havere de' travagli grandi non le infastidirò più. Solo adgiungerò il raccomandarmi di continuo a V: S: M: pregando ldio ne dia quella salute che VV: SS: desiderano la magiore.

Di Genova a li vintisette di Luglio MDXXVI.

Fedel Servitore

Jo: Battista Pelori

Ancora ch'el ci sia advisi di Francia ogni giorno, non se intende si facci provisione di soldati alcuni, nè di Scuizari: li Grigioni dovevano servire a Sua Maestà, volendoli: e tanto dicano alcuni advisi freschi che qua sonno.

### N.º 48.

## 1526 12 d' Ottobre

Ricordo di Miniature fatte da Giovanni di Paolo d'Ambrogio in un libro della Compagnia di S. Antonio Abate. (ARCHI-VIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO e Compagnia detta. Bilancio del 1424. Registro C. l. a c. 97.)

Giovanni di Pavolo d' Ambrogio pittore de' avere ogi questo di 12 di Ottobre lir: vinti una, soldi 0; sonno per una storietta di due lettare grandi e, due piccole ci debba fare al nostro libro de' Capituli, el quale nuovamente aviamo fatto: la quale storietta debba fare con quatro atti de la vita del nostro glorioso protettore S. Antonio co' suoi ori, fregi, fogliami, animaletti apartenenti et l'altre miniature messe a oro come al detto Giovanni parrà, talche tali storiette e miniature siano di valuta di dette lire vinti una e non manco: e se manco valessero, manco abi avere: et volendo più, non voliamo essere tenuti a più spendere. Et per fede di ciò observare detto Giovanni si sottoscrivarrà di sua propria mano.

E io Giovanni sopradetto so chontento d'oservare quanto di sopra è detto.

### NOTA

Questo Giovanni di Paolo d'Ambrogio io credo che sia quel pittore che è detto Unigiana, o Lunigiana forse dal luogo da cui venne a Siena. Le memorie di altre sue opere che io ho potuto trovare sono le seguenti:

1532. Maestro Gio: Batta di Paolo dipentore è pagato per manifattura e oro di 7 drappelloni di seta per il gonfalone. Il prezzo dei Drappelloni fu. giudicato da Girolamo di maestro Giovanni. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Compagnia di S. Bernardino Reg. C. III. a c. 45.)

1543. Signori Savi de Pupilli piacciavi far paghare a maestro Giovanni dipentore lire cinquanta -- che sonno per la factura de l'arme del Papa ne lo stendardo che va a Talamone; da due bande la Lupa, e per tre armicelle per la pianeta et il davanzale, et per tre armi grandi in raso per il panno di velluto facto per la b: m: del capitano Bartolommeo Peretti. B nostro Signore vi guardi di male.

Orlando Mariscotti Jeronimo Peretti in Talamone.

1558. Magistro Johanni pictori pro sua mercede picture siusdem tende (ante imaginem B. M. V.) subtus lodium universitatis (Notariorum). (AnCHIVIO DE' CONTRATTI. Libro d' Entratn e Uscita dell' Università de' Notari dal 1525 al 1576 a c. 29.)

1546. Maestro Giovanni et Scalabrino cioè Michelangiolo dieno havere scudi 30 d'oro, cioè lire dugento quaranta sonno per la monta et valuta di quello che hanno dipinto in la compagnia in le volte, porte et la Nuntiata et l'Agniolo et oro che vi hanno messo come se ne fecie scripta, et dipoi si fè stimare secondo l'ordine di quella: et furo operat Austino Ubertini et Mariano Tantucci, et furo stimatori maestro Giorgio (di Giovanni) e maestro Domenico di Pace, i quali stimarono scudi trenta d'oro. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Compagnia di San Gio: Battista della Morte. Reg. C. 2. ad annum.)

1550 12 Luglio.

A maestro Giovanni e Scalabrino dipentori e per loro a maestro Giovanni detto.

Addi 12 Luglio lire vintiquatro - contanti disse per parte d'arra e pagamento della fattura de l'Angelo et della Nuntiata. E io maestro Gio-yanni sopradetto in nome mio e del mio chonpagnio ho riceuto quanto di sopra. 1551 22 Agosto.

E a di 22 d'Aosto scudi sei d'oro a Michelangnolo detto Escalabrino dipentore e a maestro Giovanni suo conpagno dipintori - li quali sono per ogni resto avevano da avere dalla compagnia per loro fadiga et manifattura della Nunziata e de l'Angiolo, e così sono quitti e pagati d'ongne e qualunche cosa ess' anno uffare con detta Compangnia: lire 48.

E io muestro Giovanni chonpagnio di Schalabrino in detto lavoro di detta chonpagnia, affermo chome noi siamo quitti e pagati d'ogni nostro resto di quanto è montata la valuta del nostro lavoro e di tanto fo fede (ARCHIVIO detto, e Compagnia della Reg. E. IV. a c. 97 e 106.)

## N.º 49. \*

# 1527 10 di Luglio

Ricordo presentato alla Balia di Siena da alcuni cittadini perche Baldassarre Peruzzi sia fermato come architetto agli stipendi della Repubblica. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Deliberazioni ad annum.)

Magnifici et spectabili Signori etc.

Alcuni cittadini desiderosi dell'honore et utile della città vostra con debita et umile riverenza a V: M: S: recordano, come esser cosa molto laudabile et utile in la città ampliare e condurre tutte le arti e alli maestri di quelle sempre con qualchè poca provisione sorvenire: cosa per gli antichi usitata. Et essendo a-

dunque hoggi in Siena maestro Baldassarre senese e servitore di V: S: M: et considerato in lui esser più virtù, et una principale d'architettura, et si può dire unico in Italia designatore grande, e pittor tale, che possendolo fermare in la città vostra, giudichiamo sarà cosa molto utile al pubblico et comodo al particolare, et causa di fare molti maestri di tali arti, di dare honore e nome della città vostra in le altre città; pertanto con decenza recordano a quelle si vogliano degnare per li loro opportuni consegli fare deliberare, che al detto maestro Baldassarre sia fatta una provisione di denari annuali di quel tanto che al Consiglio parrà; acciocchè esso maestro Baldassarre possa qua fermarsi, e lui e sua famiglia nutrire. La quale provisione ottenuta, come speriamo, sarà causa di grandissimo frutto in la città nostra come V: M: S: ben possono pensare al tutto. Alle quali humilmente si raccomandano che l'altissimo Iddio le preservi in pacifico e libero stato.

#### NOTA

Questo Ricordo ebbe il desiderato effetto; e nel 21 di Agosto del detto anno la Repubblica condusse in suo architetto il *Peruzzi* con la seguente deliberazione.

Priores Gubernatores et Capitaneus Populi etc. vigore sorum auctoritatis -- sibi attribute super conducta magistri Baldassarris Joannis Silvestri architectoris senensis -- decreverunt -- quod sit obligatus omnibus factionibus publicis et tam in civitate quam in comitatu et jurisdictione Senarum, in his tamen in quibus de eius arte et architectura fuerit opus, et quod sit obligatus eius artem docere omnes querentes et volentes discere, et ad prefata omnia et singulu teneatur absque uliqua alia solutione sibi fienda, scilicet quod solum habeat et habere debeat a Publico Senarum ejus provisionem scutorum quinque pro quolibet mense --. Cum hoc quod quando dicto magistro Baldassarri extra civitatem aliquo modo accedere contigerit ad locum aliquem, sit ei provisum de uno equo ad expensas Publici et per Publicum.

## N.º 50.

# 1527 4 di Settembre

Supplica di Domenico Beccafumi, e fede di Gio: Antonio detto il Sodoma, e di Giovanni di Lorenzo pittori. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI. Rogiti di ser Girolamo Ottaviani. Filza degli atti della Mercanzia.)

Dinanti ad Voi magnifici Signori di Balia, et Conservatori del-

la libertà della magnifica Cictà di Siena, et vostro dignissimo Collegio.

Expone el vostro minimo servitor Domenicho di Jacomo di Pace, alias de Bechafumi dipentor; come epso già sono anni octo in circha dipense ad messer Francesco di Camillo Petrucci, tanto che fu stimato scudi cento sectanta cinque; delli quali solamente ne ha riceuti scudi cento septe, et dello restaute non essendo mai stato paghato per esser decto messer Francesco facto ribello et confischati li suoi beni, ne ricorse alli Quattro di Bicherna, et Giudice in nelle cause de ribelli delegato da vostro dignissimo Collegio, et reportorne sententia in suo favore, che dovesse essere satisfacto sopra li beni già di decto messer Francesco: del che mai è stato paghato. Et di poi ricercando le sue scripture, non trova el notaio in Siena, et epso gravemente pate.

Unde epso ricorre alli piedi di Vostre Signiorie ad quelle humilmente suplicando, a quelle lo' piaccia solennemente deliberare, che decto *Domenicho* sia satisfacto in quello modo et forma parrà ad Vostre magnifiche Signorie, acciò che epso di sua faticha et sudore possi sè et sua famiglia governare: faciendovi però fede prima della stima di epse dipenture, et etiam che tal sententia così si desse. El che obtenendo da Vostre magnifiche et excelse Signorie, come epso spera, se lo imputarà ad gratia speciale da quelle; le quali lo Altissimo et sua Genetrice ad votum felicitino et mantenghino.

Io miser Giovane Antonio depentore e omo e albitro chiamato dali Signori Oficiali Quatro de Bicerna a stimare e vedere e lavori fati da Domenico dipentore a miser Francesco Petrucci, li quali insieme con Giovani di Lorenzo dipentore omo de deto maestro Domenico; li quali veduti stimamo doverseni meritare ducati cento setanta cinque cioè duc: 175 e per fede ò fato questo de mia propria mano questo dì quatro di Settembre 1527.

Io Giovanni di Lorenzo dipentore sopradeto fo fede chome dinanzi a li Signori Offitiali Quatro di Bicherna demo el nostro lodo sopra e lavori fatti da maestro Domenicho sopradetto a detto messer Francesco Petruccj, li quali stimamo ducati cento settanta cinque cioè duc: CLXXV, di lire 7 per ciascuno a tutte spese di maestro Domenico sopradetto: e questo facemo al tenpo di Jacomo Borghesi priore di detti offitiali: e per tanto ò fatto

questa di mia mano questo dì detto.

Io Franciescho Vannini in quel tenpo procuratore fischale dico essare vero chome di sopra.

Yo Christoforo Palomini advocato fiscale me recordo ser data sententia, en favor de *Dominico* contra el Comune sopra de certa pintura facta a Francesco Petrucci.

#### NOTA

Di queste pitture fatte dal Beccafumi a Francesco Petrucci tacciono gli scrittori. Ed a me è difficile poterne dire qualchè cosa, non sapeudosi se fossero nella casa de' Petrucci, o in qualchè loro cappella. Forse potrebbero essere quelle che si veggono tuttavia nella casa che fu degli Agostini ed ora è de' Bindi Sergardi; la qual casa credo che in antico appartenesse ad un ramo de' Petrucci.

### N.º 51.

# 1528 30 di Luglio

Lodo di Domenico di Giacomo Beccafumi, e Salvadore di Filippo Bandini, pittori, sopra un dipinto di Giacomo di Bartolomeo Pacchiarotti. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Lodi di ser Francesco Figliucci, filza 4.ª N.º 996.)

Al nome di Dio. A dì trenta di Luglio 1528.

Io Domenicho di Jachomo dipentore, et Salvadore di Filippo dipentore, omini chiamati; cioè detto Salvadore chiamato da Jachomo di Bartolomeo Pachiarotti de l'una de le parti, et Domenicho chiamato da Bennardino detto el Quattordici dall'altra parte; a stimare una chapella in santa Maria a Tressa chor una Nostro (sic) Donna chol suo Figliolo in chollo, chon santo Rocho da uno chanto, et santo Antonio, dall'altro, del Boscho; la quale opara troviamo nonn'esare difetto del dipentore: la quale chapella giudicho ch'el detto lavoro, et in nome di prezo lire trenta a ogni sue spesse di pittura: chom questo giudichiamo che debbi rifare e el manto di Nostra Donna azurro, et rechare in modo che stia bene.

Io Domenicho sopradetto ò iscritto questa di mia propria mano. E io Salvadore di Filippo dipentore sopradeto arafermo quanto di sopra si chontiene.

NOTA

La pittura del Pacchiarotto non esiste più.

N.º 52.

1528 6 Settembre

Leitera di Gio: Battista Pelori alla Balia di Siena. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Filze Concistoriali N.º 35 ad annum.)

Molto magnifici Signori

Io mi partii di Siena ad undici del passato et arrivato a Pisa ali XIII trovai misser Andrea Doria essersi partito di Fiumara la sera inanzi: presi a seguitarlo et quando fui a Piombino intesi el dì inanzi essersi partito: seguitandolo pure a Civitavacchia (sic), la mattina ch' arrivai, trovai lui essersi partito ad meza notte, et per carestìa di passaggi che gli (sic) trovai et per non essere voluto accettare in la roccha, et i' nela terra per esservi homini del Papa, et del Sig. Giovampavolo non volendomivi fidare seguitai ne la medesima barcha per andare fino ad Hostia, et di lì in una fregata andarmene a Gaeta. Quando fummo arrivati pari a Santa Severa ci mancorno i venti; per il che fumo forzati pigliar porto: et trovandosi nella medesima barca uno spagnolo essendo cognosciuto da quelli di S. Severa armorno una fregata del conte dell'Anghillara et si messerco a la posta presso noi per pigliarne. Accorgendoci del tratto, ci salvamo in rocca di S. Severa, et per le bone parole del castellano stemo di bonavoglia un di solo, perchè dipoi ci vedemo torre et le armi, et la robba, et la vita stando con un pezzo di pan da cani secco el dì, et acqua marcia, et poca, et dormire a terraia in tanto disagion ch'io ho havuto fino a dieci termini di terzanette et ho ferma credentia d'avere dell'altre. Sono stato prigione 17 giorni, et dipoi mi so contetato (sic) più di perdere la robba, et li denari che la vita. per non morir disperato fra li cani montanari: ho perso il mio et non quello d'altri, et ho perso una bella sanità. Sonmi adiutato con la mia architettura, di modo ch' io sono arrivato quà in Civitavecchia questo medesimo dì, dove ho trovato la signoria di misser Andrea Doria con tredici galie molto bene in ordine, et gli ho exposto quanto tenevo in commissione da VV. SS. MM. Ne ha visto tanto volentieri, quanto mai generoso signore sapesse usare, accettato le offerte fattegli per V. S. et in contracambio offerto lui esser per tutti li vostri piaceri paratissimo. Recercolo honestamente de le cose di Porthercole, mi risponde, dolendosi non stare in suo arbitrio el posserlo restituire come a lui sta in animo, ma per haverlo preso ad instantia del Papa come cosa deli eredi di misser Austino Chisii, et così sempre haverlo tenuto et da Sua Santità haverne havuto solo le spese: pure per quanto lui el terrà, che non sarà più che il presente mese, opararà con S. Santità ne debbi compiacer VV. SS. MM. come più sarà possibile; et tanto più quanto VV. SS. ne lo ricerchino, ci interporrà ogni sua autorità. Soggiunse che come servitore de lo Imperatore, et come particulare come el si sia con tutto suo potere farà più fede a V. S. M. con amorevoli demostrationi, che con parole non saprebbe dimostrare, di essere a li vostri piaceri molto acconcio. Per VV. SS. gli rendei quelle gratie che più potei le maggiori, et convenienti.

Sopra il fatto del figlio di Cecchotto Gatto mi disse assai maravigliarsi per havere scripto più volte a V. S. di tal caso, et non ne havere havuto pure risposta, non che gratia da quelle: pure che non ne scriverebbe, più parendogli V. S. non contentarsene: però dovendo io scrivere a Quelle mi imponeva ch' io vi dimostrassi che quando lo liberaste, li saria molto accetto per esser il primo piacere ch'el vi habbij domandato, poi ch'egli è a li servigii di Sua Cesarea Maestà, et così potendosegli restituire il suo che gli fu levato quando fu preso, gli saria carissimo. Gli dimostrai questo caso appartenere a un certo Officio dell'Abundantia, et non a la Balla, et si sua Signoria havesse scripto a quelli di già sonno più septimane, ch'el saria liberato, perchè non solamente et il vostro Magistrato, et lo Officio del Biado, o quanti altri Officii habbi Siena sonno bene disposti a piacerli, ma universalmente tutta la città insieme è di quel medesimo animo verso sua Signoria. Mostregli che quando sua Signoria havesse scripto al Biado, che non altro sortiria che si fusse la propria domanda: mi rispose, non dovere scrivere più ad altri, ma come el mi haveva detto, replicò, che scrivendo a V. S. lo' dicessi che come in fin qui lo havevano fatto allegerirne, così per lo advenir si degnassero farlo liberare: cognobbi, Signori Magnifici, sua Signorìa haverne desiderio non piccolo per esserli li homini di Portovenere molto cari, et per essere sua Signoria l'omo che gli

è, et quando possi essere utile a le cose vostie. Quelle si conseglieranno di compiacerlo per ognimodo, senza fare cadere una cosa tale così d'alto.

Feci co la Signoria del conte Philippino il medesimo officio in quelle cose che acconveniva. Gli furon care parimente come a la Signoria di misser Andrea, et ne rendè infinite gratie, et offerisce quanto sia el suo potere per servitio, et comodo di V. S. M. Da molti capitani cognoscenti so' stato molto ben visto, et meglio accolto con molti syroppii, et medicine ordenatomi dal medico di misser Andrea. Me ne salgo in galia per la volta di Genova, dove con bono ordine intraranno con favor del populo, et forse di misser Antonio Doria che gli sta dentro per il re con due galie, et intrati non altro faranno che gridare » Imperio, imperio, et libertà, libertà « et caverannone la parte di Francia. Io quando sarò là di tutto quello che sortirà ne darò diminutamente adviso, et ripreso la sanità s'el piacerà a Dio, mi inviarò per il disegnato viaggio con quella celerità che potrò la maggiore.

Nuove non ne do, perchè sapendo maestro Bartholomeo Tantucci havervi scripto per tre vie tutto il successo de la vittoria de li Cesarei di Napoli, d'havere spento tutto lo esercito Franzese che stava intorno a Napoli, ho giudicato che le sarebbero vecchie. Basta che le galle di Francia non si trovano, e la Signoria di misser Andrea le va cercando per svaligiarle, perchè le sonno sfornite di gente et di victuarie et di molte altre cose che fanno di bisognio: et così con grandissimo animo misser Andrea procede seguitando la victoria valorosamente.

Io non scrivo a lo Officio del Biado per non havere cose da loro: io farò quello più che potrò per ben servirli, et così tutta la universal Città, la quale piaccia a Dio exaltare, et felicitare.

Di Civitavecchia a li sei di Settembre MOXXVIII.

Fedel servitore Jo: Battista Pelori

N.º 53. \*

1528 23 di Novembre

Lettera di Baldassarre Peruzzi alla Signoria di Siena. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Scritture Concistoriali filza 37.)

Magnifici signori Conservatori. Questa è la spesa e misura

del ponte da rifarsi sopra del fiume Orcia al bagno a Vignoni, secondo la misura datomi; cioè: di voto braccia xxiiii e largo braccia x. Trovo che alzando le pile, overo spalle di decto ponte braccia iiii da ogni banda, e grosse braccia viii, e lo arco e volta longa reguagliata braccia xxvi, e larga braccia 10, e grossa braccia due, col parapecto alto braccia 1 3/4, longo per due bande braccia circa xc, grosso 3/4, facino insieme canne cxiii; che, computato la opera del scarpello, iudico ducati tre per canna, che fa la somma di ducati cccxi. Et a fede del vero, io Baldassarre Perutio de Siena, e architectore di Vostre Signorie Magnifiche, ò facta la presente di mia propria mano, questo di xxiii di Novembre MDXXVIII.

Idem Baldassarre mano propria

N.º 54.

1528

Supplica alla Repubblica di Siena degli uomini della Compagnia di S. Gio: Battista della Staffa di poter edificare il loro nuovo Oratorio. (ARCHIVIO detto. Scritture Concistoriali filza 37.)

Dinanzi da Voi etc.

Espongono con ogni debita riverentia li fratelli della Compagnia di San Giovanni Battista, humili e fedeli figliuoli vostri, qualmente a laude e onore dell' altissimo Iddio e di sua gloriosa e immaculata sempre vergine Maria e per consolatione di questa cipta hanno di nuovo pensato edificare un tempio sotto il felice vexillo della Immaculata Conceptione di quella pura e dolce madre Maria. E perchè conoscono le forze loro a tanta impresa non esser bastanti, supplicano V: S: M: si degnino impartir el favor loro in quello che a tal negozio sia espediente. Et prima; perchè con iudicio dell' excellente maestro Baldassarre architettore delle medesime per tale edifizio come più comodo hanno eletto el sito dove hoggi siede la chiesa di San Giovanni tra 'l muro castellano antiquo e nuovo in Follonica; pregano humilmente, che quelle si degnino esser contente operare con quelle persone che di tal sito fossero patrone, o avessero ragione alcuna in detto luogo, cioè

in detta Chiesa, e quanto e più da essa al muro castellano antiquo inclusive e per larghezza alla architettura corrispondente, debbino, satisfacendosi a quelli che della propria casa si trovassero dannificati, cedere detto sito e luogo a detti fratelli, lasciandoli conseguire un tanto e giusto desiderio. E tutto questo humilmente li fratelli prenominati pregano V: S: M: si degnino deliberare — che senza alcuna exceptione possino tale hedifitio in dicto luogo mandare ad esecutione.

#### NOTA

Di quest' oratorio della Compagnia di S. Giovanni Battista della Staffa, detto oggi San Giovannino in Pantaneto, diede poi un nuovo disegno, o seguitò quello dato dal *Peruzzi*, il *Pelori*: ma morto lui nacque controversia tra i fratelli della Compagnia.

## N.º 55.

# 1529 5 di Aprile

Allogagione a Domenico Beccasumi delle pitture della sala del Concistoro nel Palazzo pubblico di Siena. (ARCHIVIO detto. Filza 1.ª N.º 221 de' rogiti di Ser Sigismondo Trecerchi.)

D. Joannes Palmerius, Hieronimus Landuccius, Federicus Spannocchius, et Antonius Becchafumus, absente Antonio Fantono eorum quinto Collega, commissarii et operarij magnifici Consistorii supra pingenda sala Palatii magnificorum Dominorum, que venit in primo adscensu versus plateam; vigore eorum auctoritatis et officii, locaverunt dictam salam, sive aulam ad pingendum tam in testudine sive volta, quam in parietibus et facciis eiusdem, magistro *Dominico Jacobi Pacis*, pictori de Senis, presenti, et acceptanti et conducenti, cum infrascriptis pactis, capitulis, et conventionibus, videlicet:

Ch'el decto maestro *Domenico* sia obligato, et così promette et si obliga, far la decta pictura in la volta, et faccie di decta sala, honorata, riccha, et bella, conveniente a la qualità del Palazo, et de la decta sala, per tempo di uno anno, in mesi diciotto ad plus.

Item; ch'el prezo et valuta de la pictura et ornamento, si debbi, facta che sarà, fare stimare per due huomini de l'arte de' pictori; et se sarà stimata più di cinquecento ducati, vuole el decto maestro Domenico, et così furno d'accordo, che quel
più che fusse stimato di ducati 500, s' intenda et sia donato; et
così dona al magnifico Comune di Siena. Et se fusse stimata cinquecento, o meno, ch' el prezo sia dichiarato essere secondo che
sarà stimata, non possendo haver più che ducati 500, come è
decto. Pro quibus observandis obligavit dictus magister Dominicus
se, et promixit (sic) adimplere et observare, et ita iuravit. Rogantes etc.

Actum in Palatio inferiori coram Blasio Joannis de Advedutis; et Marco ser Simonis Poccio, testibus etc."

Ego Sigismundus Tricirchius notarius, rogatus scripsi etc.

Anno Domini MDXXX. Indictione III, die vero xxx Maii.

D. Jo: Palmerius, Federicus Spannocchius, Antonius Fantonus, et Antonius Becchafumus, absente Hieronimo Landuccio eorum quinto Collega, Commissarii, et Operarii antedicti, vigore eorum officii, et commissionis, deliberaverunt, in Cancelleria convocati, quod fiat decretum domino Venture Alexandri de Venturis camerario iam Consistorii, et depositario; quod solvat et deponat penes Savinum Ansani Marci et socios figritterios, depositarium eorum electum, ducatos nonaginta et unum auri in auro, et scutos novem auri de sole, et libras trecentas triginta tres, et solidos quinque denariorum pro residuo sui camerariatus et officii, omni modo etc.

Et similiter deliberaverunt fieri decretum dicto Ansano (sic) depositario, quod de dictis denariis habitis a dicto domino Ventura, solvat prefato magistro *Dominico* ducatos nonaginta et unum, et scutos novem auri de sole, quos eidem dantur pro dicta pictura et opera ad bonum computum.

Et quod de predictis ego notarius faciam decreta opportuna.

Et facta fuerunt dicta decreta in forma.

Anno Domini MDXXXII; Indictione v, die vero xx1 Augusti.

Ex commissione domini Joannis Palmerij, Antonii Becchafumi, Federici de Spannocchis, et Antonii de Fantonibus fuit factum decretum Julio Santio directum, quod solvat prefato magistro Dominico libras 400 den: quas habet in manibus Consistorii ad rationem librarum 7, sol: 10 pro scuto auri.

Die xx Ottobris ex commissione operariorum fuit factum de-

cretum presato magistro *Dominico* directum heredibus Michelangeli Tamburini et sociis ligritteriis depositariis magnifici Consistorii, quod solvant eidem libras 219 denariorum; quas habent in manibus, occasione et pro moneta veteri.

## N.º 56.

# 4529 20 di Luglio

Nota delle robe prese della casa di messer Giovanni Antonio detto il Sodoma pittore, da Girolamo di Francesco (Magagni) pittore, delto Giomo del Sodoma. (ARCHIVIO DE' COMTRATTI DI SIENA. Processi del 1529.)

Anno Domini 1529. Indictione II, die vero xx Julii.

Girolamo di Francesco barbiere constituito, etc. dixe, che de comessione di messer Giovanni Antonio decto el Sodoma dipentore, del presente mese in diversi giorni et volte insieme con Gianni Scricciolo figluolo del Palachino da Vulterra è intrato e stato in casa di decto. Soddoma, et di casa di decto et de la camara de la quale esso Giomo dixe havere havuta la chiave, et elsì (sic) le chiavi de' goffani del prefato chavaliere, amalato in Firenze in Santa Maria Nuova al 42º lecto; et di esse ne ha tratte le infrascritte robbe, e quelle ha asportate di giorno in casa sua parte, et parte in casa del suo cognato etc.

Imprima le cose portate in casa di esso Girolamo.

Uno Appolline di bronzo di gitto.

Tre scatole longhe piene di bronzi tragittati in diverse figure et animali.

Una cassettina piena di lavori di bosso, et altri legnami facti al torno.

Una scatola piena di medaglie di bronzo in cassettini al torno. Uno gruppo di carte dentrovi più medaglie di bronzo.

Uno cassettino a guisa di bossoletto, pieno fra medaglie di argento di più sorte, una granocchina di litropia et una fava d' India; et altre cose de le quali dixe non ricordarsi.

Una tegola con inpressione di due animali senza gambe, di terra.

Uno piè di femina intero, di marmo.

Un mezo piè di femina intero, dove sonno le dita.

Una testuccia di vechio senza naso, di marmo.

Una testa di lione ch' à manco una mascella.

Una testa col busto di donna sanza naso, di marmo.

Una testa di gesso di donna.

Una scatola con uno nichio di matreperla.

Uno corpo di marmo senza braccia et gambe.

Uno corpo di cera con le coscie senza altri membri.

Uno pezo di marmo drentovi un mezo angelo con una maza in mano.

Una testa di puttino di terra in profilo.

Uno piè di marmo rialto che si posa con la puncta de le dita. Un altro piè di marmo, qual posa tucto.

Due pezzi di vasi di terra cotta uno, et uno di gesso formati a l'antiquo.

Due macinelli da macinare colori di porfido.

Due saccucce da pelle di balestro, dentrovi delle sopradette scatole.

Uno scatolone con uno libro stampato, et uno libro scripto a mano che tracta di pictura.

Uno libro di nigromatia con più lettere et scripture, tucte drento in decto scatolone.

Una scatola con più sorte di colori, et con uno cavallo di bronzo.

Uno puttino di piombo.

Uno ignudo di terra cotta senza testa antiquo con una coscia sola.

Quali tucte robbe com più altre figure, et altre cose da pictori nascose in uno chiasseto da tenere polli fra esso la casasua et Tommaso del Vaia coperti con rochioni.

Una tegola di terra antiqua drentovi uno Mercole con uno toro et una donna con polli in uno bastone, quale dixe haverla portata in casa di madonna (Beatrice) donna di decto chavalliere in Vallerozi.

Le infrascritte robbe sonno in casa di Niccolò spadaio suo cognato.

Una carpita nuova.

Una spera di quadro col telaie.

Uno quadro di braccio incirca con una Nostra Donna con el figliuolo in collo che sposa santa Caterina, con uno santo Hieronimo non finito.

Una testa di santo Giovanni in uno quadro di legno.

Una coperta di sciamito, azurro, et giallo, quale dixe haverla impegnata al iudeo sold: 21 in nome suo.

Io miser Giovane Antonio è riceuto questo di sei de Agosto 1529 le sopradete chose.

Item dixe havere in casa sua una spada fornita d'argento et uno pugnale.

Item dixe havere in casa di decto cavaliere più disegni e ritratti in una cassetta de la quale esso *Girolamo* ha la chiave. Una balestra da pallozole di acciaio fornita di osso.

## N.º 57.

# 1529 21 di Settembre

Lodo di Domenico Beccasumi e di Bartolommeo di David, sul prezzo della figura di S. Vittorio dipinta in freseo dal Sodoma nel Palazzo Pubblico di Siena. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Scritture Concistoriali filza 41.)

In Dei nomine questo dì 21 di Settembre 1529.

Noi Domenicho di Pacie et Bartolomeo di Davit, dipentori, omini elletti a iudichare una opera fatta per misser Giovanni Antonio dipentore nel Palazzo della magnificha Signoria, cioè uno santo Vittorio dipento a chapo la porta i' nei la Sala del Mapamondo chol suo ornamento intorno a quello fatto: Per la qual chosa io Domenicho sopradetto per li magnifici Signori eletto, e per el sopradetto misser Giovanni Antonio, Bartolomeo di Davitti sopradetto, insieme ristetti (sic); avendo chonsiderato dicta opara, gudichiamo (sic) di quella meritarsi schudi vinti sete d'oro larghi. E per fede io Domenicho sopradetto ò fatta questa di mia mano: el qual Bartolommeo di Davitti sottoscrivarrà, affermando. Intendendosi ditto prezo essere pachamento di detta opera a tutte spese di detto misser Giovan Antonio, cioè d'oro cholori aricimento (arricciamento), scialbo e calcina e ponti ec.

E io Bartalome' di Davitti sopradetto afermo a quanto di sopra si chontiene.

#### NOTA

Questa pittura del Sodoma insieme con quelle del S. Ansano e del Beale Bernardo de' Tolomei esiste tuttavia in buono stato di conservazione nella Sala detta delle Balestre o del Mappamondo nel Palazzo Pubblico.

N.º 58. \*

1529 20 d'Ottobre

Lettera di Baldassarre Peruzzi alla Balta di Siena. (ARCHIVIO e Scritture dette.)

Magnifici Priori. Questo di insieme col cavaliere Capacci e Gismondo Baldi e dui altri nostri senesi, bon compagni, so' stato a vedere la fortezza del Poggio Imperiale; e per quanto ho possuto coniecturare non saria difficultà alcuna a le Signorie Vostre de insignorirsene, perchè à compreso insieme con quelli che con me erano, che 'l signor Pirro facilmente el largiria per far cosa grata a quelle, come meglio el Baldo referirà presentialmente a le Signorie Vostre: e Scanzone dice che, se quelle non faranno quanto possono, che se ne pentiranno da poi a l'usanza. Però, Magnifici Padri mei, el fare di ciò pratica co lo Illmo Duca vostro e co' li altri, quali meglio a quelle parerà, non dubito che oterranno ogni cosa; el che saria molto utile e honorevole e senza alcuno danno, ma con obtenere col mezzo di questo tucta la Valdelsa co' molti altri a quella convicini, li quali pagariano ogni interesso. Altro non ne occorre dire a le Signorie Vostre, se non che domane insieme col signore Hieronimo Morrone parto a la volta del campo. Recomandandomi sempre a quelle, che Christo le feliciti ad più sublime stato.

Di Poggibonzi a li 20 de Otobre 1529.

Per el servitore di Vostre Signorie Magnifiche

Baldassarre Perutio architectore

(Indirizzo) Ali Magnifici Signiori di Balla e Conservatori dela libertà de la magnifica ciptà di Siena.

TOMO III.

N.° 59. \*

Denunzia de' beni di Domenico Beccafumi. (ARCHIVIO detto. Libro delle Denunzie N.º 119 e 827.)

Magnifici e spettantissimi alliratori sopra alla nuova lira, vi si notifica l'infrascritti beni di me *Domenico* di *Pace Beccafumi*, pittore, abitante nel Terzo di Città e Popolo de la Abadia all'Archo e Compagnia di santa Agata.

Item, una chasa posta nel Terzo di Cità e Popolo de la Abadia all' Archo e Compagnia di santa Aghata; dinanzi chonfina la via del chomuno, ditta de' Maestri, dell'altro lato la via del chomuno, ditta de le Cerchia; la quale è per mio abitare, e una parte n'è a pigione.

Item, una possissioncella, posta nel chomuno di Santo Polinare, dinanzi chonfina da uno lato l'erede di Pietro Naccio, maniscalcho, d'altro lato Matteo, ligrittiere, da piei le monache di Santa Bonda; la quale parte è vignata, parte lavorativa con chasaccia per mio abitare, e uno po' di richovero per il mezaiuolo.

Item, una pressarella (presarella) di chastagni, circha a due stara, posta nel chomuno di Somignano.

Item, mi tro' uno figliolo di età d'anni 8 e una femina di ettà d'anni nove. Mi rachomando a Vostre Signorie.

## N.º 60.

# 1532 21 di Maggio

Bolla del cardinale A. Spinola colla quale concede a Baldassarre Peruzzi di condurre da Roma a Siena alcuni marmi per servizio dell'altare maggiore del Duomo di Siena. (AR-CHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti Artistici N.º 89.)

A. Spinola tituli S. Ciriaci in Thermis presbiter cardinalis Saonensis, sancte Romane Ecclesie camerarius.

Universis et singulis alme Urbis officialibus et esecutoribus, aliis quoque civitatum terrarum et locorum S. R. E. mediate, vel immediate subiectorum ad quos spectat, et quibus presentes o-

stense fuerint salutem in Domino. Quoniam nuper magister Balthassar de Perutiis pictor et architector senensis nobis exposuit, quod ipse nonnullos lapides marmoreas et mischios diversarumque sortierum (sic) ad conficiendum et ornandum altaria, et loca sacra aptos emerat, salmas in totum quatuor et non ultra conficientes, quos ad civitatem Senarum pro ornando ipsam Ecclesiam Senen: transferri facere cuperet, nobis humiliter supplicavit, ut ei illos ab hac alma Urbe extrahendi licentiam ad effectum eosdem, ut prefertur, ad dictam civitatem Senarum transportandi et in ornamentum dicte Ecclesie convertendi, concedere dignaremus. Nos igitur considerantes quod dicti lapides in orhamentum sacrorum locorum et non in alium minus laudabilem usum converti debent; volentesque eidem magistro Balthassarri gratiam facere specialem de mandato sanctissimi domini nostri Pape, vive vocisoraculo nobis facto, ac auctoritate nostri cameralis officii, tenore presentium Universitati vestre, et cuilibet vestrum sub excomunicationis et nostri arbitrii penis districte inhibendo mandamus ne prefatum magistrum Balthasearrem, sive mulionem, qui illos conduceret, ostensorem presentium, occasione tracte dictarum quatuor salmarum tantum lapidum predictorum molestetis, aut molestari faciatis; quin imo libere et licite transire sinatis et permictatis, attento quod, ut profertur, a nobis in Camera Apostolica licentiam petiit et illos posse extrahere obtinuit, absque eo quod excomunicationis, alteriusque cuiusvis generis penas ecclesiasticas et pecuniarias incurrere possit. Irritum tamen etc. contrariis non obstantibus quibuscumque etc. Datum Rome in Camera Apostolica die xxI Maii MDXXXII.

L. S. Visa Philippus N. Casulanus (Nell'occhietto) La bolla di trarre le pietre di Roma.

N.º 61. \*

Ricordo di Baldassarre Peruzzi alla Signoria di Siena, sopra le fortezze della Maremma. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Scritture concistoriali filza 48.)

Magnifici et excellentissimi patri etc. Ricordo a le Signorie Vostre Magnifice, come io so'stato a Porto Hercule, donde che quelle potrano per el disegno vedere, che al presente facilmente si pò reparare, però non senza danno e spesa di ducati CC al più; Il che non facendo, per essere molto mal fondata e crecta malamente in più luoghi in fra brevissimo tempo se ne andarà tucta in mare; e già el basamento suo in parte è disciolto e rocto. Ancora ho visto le mura di Thalamone, che in la parte verso Africo sonno tucte fondate, et sopra a terra alte circum circa da un braccio; è molto di bisogno el finirle perchè è una facile scala in quella parte verso el mare a' Turchi e Mori per un fureccio (monte di sassi e di rovine) ancorach' el sia acanto de la rocha, li pucti spesso vi saglieno et discendono, nè vi andaranno a finirle più che canne CL di muro: si che le Magnificenze Vostre proveghino ad evitare el pericolo, che ogni dì porria incorrere per tale mancamento.

Le mura di Grosseto anno ancora di bisogno in due luoghi d'essere finite di alzare, perchè incorre el medesimo pericolo, nè in finirle andarà più che CXL canne di muro; e da la parte verso Montepescali le mura pendono molto in fuore, chè averiano di bisogno de una bona scarpa.

Ho visto ancora li crecti de li magazini del sale in Grosseto, e hordinato a Nicolo Doti quello che abbi da fare a sicurarli da la ruina. Ancora so' stato a la torre de le Saline di Grosseto, dove ho veduto quanto sia grande el dano che fa el lago di Castiglioni de la Pescaia: et prima ha impedito questo anno el non poter salinare le saline basse, per aver traboccato e inundato perfin nel fiume Umbrone. Et quanto per conto del salinare, si porria provedere ch'el non impedisse, con fare intorno a decte saline doppie fosse che ricevino le superflue acque e trabochino nel fiume, ma non si possano fare senza molta spesa e danno; chè seguita poi de le campagne continuamente non piccola lexione, perchè nel ritorno che facemo a Grosseto, facemmo la via continuamente intra li campi, che inunda et guasta decto lago, e li campi dove per ancora non è arrivato; chè ancora quelli inundarà, s' el non si provede; perchè inunda in longo circa a miglia VIII, e in largo circha a miglia v, che impedisce la maggior parte de li boni campi da sementa, et quelli che restano per mezzo di tale trabocco si genera in quelle acque e paglieti una sorte di ucelli, chiamate folaghe, che si mangiano li grani per fine a le radici; per il che non se ardiscano li agricultori di fare lavorecce a canto a' dicti paglieti: donde tucte quelle terre circustanti al dicto lago ne patiscano gran detrimento, e la nostra patria el simile, perchè dove soleva essere qua le gran munitioni de li grani e le gran tracte, bisogna hora mandare per epsi in Sicilia, o in altre parti externe, non levandosi la causa.

Sichè le Signorie Vostre Magnifiche pensino alcun modo ad evitare un tanto danno; el modo secondo el parer mio si è ch'el si tengha continuamente le cateratte de la parata di decto laco aperte, altrimenti, nol facendo, infra cinque, o sei anni al più sarà ripieno el tucto, nè si porrà più pescare, nè seminare li campi; onde che dando la sua via a le acque, si porrà e pescare del pesce, e ricogliere del grano: et nol facendo, l'uno e l'altro perdarassi: sichè exorto quello a farci bona provisione.

Ancora la torre delle saline de Orbetello sopra la riva del fiume Albegna è scalzata verso el fiume tucta una faccia più che braccia due; a la qual non facendo provisione di ripararla, farà col tempo, non molto allomgo, una stechaia nel fiume medesimo, cola sua ruina in quello, che porria causare inundatione in li campi circumvicini.

Per el servitore de le Signorie Vostre Magnifiche

Baldassarre Perutio architecto

N.º 62.

1533 5 d' Ottobre

Scritta del pagamento di scudi cinquantacinque d'oro fatto da Baldassarre Peruzzi a maestro Girolamo d'Agnolo Menichelli. (Archivio dell'Opera del Duomo. Libro di Documenti Artistici N.º 90.)

## ♣ Christo a dì cinque d' Ottobre MDXXXIII.

Appaia manifesto a qualunche persona vedrà la presente scritta, come maestro Baldassarre di Giovanni Perutii architettore e pittore paga et solve ad maestro Girolamo d'Agnolo muratore scudi cinquantacinque d'oro di Sole cioè scudi 55 d'oro di Sole, i quali sonno per parte di somma di scudi centocinquantacinque d'oro di Sole che già nell'anno del MDXXIX el di xviii

di Settembre detto maestro Girolamo gli prestò gratis et amore come appare per contratto pubblico per mano di ser Marcello della Grammatica; i quali concordi m' hanno chiamato ad fare la presente scripta me Giovambaptista di Mariano di Pietropavolo Pelori di mano propria hoggi questo di et anno detto, presente maestro Giovanni di Pavelo d' Ambrosio pittore, e Pietro di Bartolomeo sarto, i quali in fede di quanto si dice et che hanno visto di tal pagamento, si sottoscriveranno di mano propria et principalmente il prenominato maestro Girolamo hoggi questo di nominato di sopra.

E io maestro Girolamo sopradetto afermo quanto di sopra.

E io Giovanni sopradetto fui presente e affermo quanto di sopra.

E io Pietro suii presente a quanto di sopra è deto.

E io maestro d' Agnolo (sic) sopradeto ho riciuto questo di primo luglo da Nicholò Cechini dipositario di Marzilaana (Marzilaana) i scudi cinquanta d'oro di Sole.

#### NOTA

Maestro Girolamo d'Angelo Menichelli aveva prestato a Baldassarre Peruzzi la somma di scudi 150 d'oro di Sole, per pagare il resto della taglia postagli da alcuni soldati del Borbone nella presa e sacco di Roma.

## N.º 63.

# 1534 15 di Luglio

Allogazione della manifuttura ed intaglio della gelosia di legname per una finestra del palazzo pubblico a Lorenzo Donati. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Scritture Concistoriali filza 59.)

## A dì 15 Luglio 1534.

Manifesto sia a chi vedrà e legiarà la presente scritta, come questo di detto di sopra li spettatissimi cittadini Giovanni di Giovanni Landucci, e Ghuido d' Antonio di Buonsignore Picholomini per altorità aloro chonciessa dal magnifico Consistorio; chome di tale chomessione si è roghato Ser Alixandro di Ansano loro notaio; alluoghano a fare una gelosia di legniame di nocie del magnifico Palazo alla finestra dove è ogi la gelosia vechia a maestro Lorenzo intagliatore, sichondo el disegnio datoli da mae-

stro Baldassarre; chon questi patti e chapitoli e chonvenzioni qui di sotto; e prima:

Ch' el sopradetto maestro Lorenzo s' obrigha a darlla finita per el termine di mesi tre prosimi futuri; ma che a Santa Maria d'Agosto sia finita; e quella lavorare con tutta perfettione. E fatta che sarà detta gelosia, che el sopradetto maestro Lorenzo abi a chiamare uno omo, e 'l magnifico Choncestorio ne abi a chiamare un altro: e che abino a stimare detta gelosia. Ed esendo d'achordo, che el detto maestro Lorenzo, abi da èsare sadisfatto, sichondo e' loro guditio: e non esendo d'achordo; che in quel chaso o maestro Baldasare, o un altro maestro chiamato per lo magnifico Chonciestoro, abi da èsare el terzo: e tutto quello farano, sia el suo pregio e paghamento di esso lavoro: parendo però alli Magnifici Signori di chiamare chi a loro Signori parrà.

Item, sono d'acordo, che el sopradetto maestro Lorenzo abi da mettere detta gelosia a luogho dove essa à da stare a tutte sue spese; facendoli però el ponte il maestro della Chamara, al proposito di tale lavoro, e chosì di feramenti vi andase murati nel muro.

Item, sono d'achordo, che per chominciare a fare el detto lavoro e chomprare qualche legniame, che li sopradetti oparari s'obrighano farlli dare ducati sei e quelli darlli a buon chonto.

Item, sono d'achordo, che di mano in mano che 'l sopradetto maestro *Lorenzo* l'avorarà detto lavoro, ch' e' sopradetti opararj li abino di mano in mano a fare dare qualche denaio, e sempre a buon chontio.

Item, sono d'achordo che pasato un cierto onesto tempo, che el detto maestro Lorenzo non finisse el detto lavoro; che in questo chaso e Magnifici Signori ne possino pigliare quella determinatione che a loro parà, o piacerà ragionevole. E per le predette chose oservare, el sopradetto maestro Lorenzo obrighò sè, suoi beni ed eredi presenti e futuri, renuntiando a ogni benefitio che per lui faciese. E sarà soscritta di suo propria mano. E per fede, io Giovanni Landucci ò fatta la presente scritta di mia mano propria di volontà di Ghuidantonio Picholomini, e sarà soscritta di suo mano.

Io Ghuidantonio di Buonsignore Picholomini sopradetto so' contento quanto di sopra.

E io Lorenzo sopra detto so' chontento e afermo quanto di sopra.

E perchè el tempo è pasato del finire el sopradetto lavoro, e perche el capitolo di questa scritta parlla che pasato el tempo, li Magnifici Signori ne debino pigliare quella determinatione che a loro para e piaciarà: di qui è, che loro Signori anno deliberato di agiogniare a detto maestro Lorenzo mesi due più, da inchominciarsi a di primo di Settembre, anzi a di primo d' Ottobre prosimo, con più altre chonvenzioni; chome di tale deliberatione ne apare roghato Ser Antonio Maria Bindi loro notaio, a la quale ci rimettiamo.

#### NOTA

La gelosia non fu, come avrebbe dovuto, terminata per Santa Maria d Agosto, come apparisce da questi documenti.

La gelosia del Palazze su già data et alegate a maestro Lorenze intagliatore, secondo che aviamo trovato notula; et anco per nei si è fatto opera che si segua tal'opera. El detto Lorenzo si è obbligato di aver finita detta gelosia per tutto il di zr d'Agosto proximo, altrimenti s'obliga restituir ducati dodici e quel più che per ordine delli operarii si susse auto e receputo; ed a maggior cautela maestro Domenico di Jacomo dipentore (il Beccasumi) si ebme a libro di ser Giovambattista Ricci so: 16 come di tutto è informato a pisno Giovanni di Batiata Landucci, uno degli operarii.

Sarà bene: farta finire. (Scritture Concistoriali ad aunum, filza 54.)
Die Martis XXVII Septembris.

Magnifici Domini etc. etc. -- mandaverunt spectatissimis viris Johanni alterius Johannis de Landuccis, et Guidoni Autonio de Piccolomineis operariis gelosie ac etiam magistro Laurentio intagliatori, sive carpentario de Senis, quod per totam diem crastinam debeaut fecisse scripturam cum dicto magistro Laurentio de locatione dicte gelosie cum illis pactis, modis, et penis, prout eisdem conveniens visum fuerit -- hoc insuper intellecto quod eis non liceat -- tempus prorogare plus quam duos menses proximos futuros ab hodie inchoandos ac etiam cum obligatione, quod si dictus magister Laurentius non dederit dictum opus perfectum in dicto tempore sibi assignato dictus magister Laurentius teneatur -- pro se retinere dictum opus dicte gelosie imperfectum et reddere totam pecuniam, vel partem ipsius per eum receptam --- (Archivro detto. Deliberazioni del Concistoro ad annum.)

Illustrissimi et Eccelsi Signori

Infino a di primo di Marzo proximo passato per comessione di Gio: Landucei oparario de la gelosia pagamo de' denari de la sacrestia di vostro magnifico Palazo ducati tre di moneta a Rosso lavorante di maestro Lorenzo Donati per causa non poteva lavorare a la gelosia se non aveva da posser vivare; e sono in nel numero de 97 ducati già ricenti: e perchè de' tre sondi non n' baviamo decrete, suplichiamo le Signosio Vostre tilustrissimo si contentino farceli aprovare. Pensavamo valenci nel decrete de li dunati 20 già per Vostre Signorie ultimamente deliberato, ma non v'è stato ordine.

Di V. Signorie illustrissime servitore

s and the second second

(Di rua mano) E io Lovenzo sopradetto afremo quanto di sopra, perchè de sopradetti tre ducati cioè lire viatuna non n'apare decrette; solamente una politia di Giovanni Landucci: e detti denazi vanno scentio delli ducati 97 passati. (Aticusvie e Scaurranz dette. Filza 59. Anno 1559.)

Per altri documenti, si ha di più la certezza, che non catante le minacce e peggio fatte a maestro Lorenzo Donati, quel lavoro non pare che fosse compito prima del 10 d'Aprile del 1559, del qual giorno abbiamo il seguente lodo.

Al nome di Dio addi x d'aprile 1559.

Noi Giovambatista di Bartolommeo de' Tori e Giovammaria di Donato tutti maestri di leggiame homini et albitri e stimatori chiamati, da una parte li Magnifici Signori e Signoria di Signo, et da l'altra parte maestro Lorenzo Denati, maistre di leguiame et intaglistore; e per terzo misser Francesco di Carllo Tolomei, a stimare una gielosia che deto maestro Lorenzo à fato per mettarsi alla finestra del magnifico Palazo dove stanno li Magnifici Signori, e quella giudicare et arbitrare e sentenziare ttamto di ragione, quamto de fatto. E così esendo stati a la presenzia più volte a la detta gelosia, e visto la scritta e l'obrige di dette maestre Lorenzo e viste ttuto quello che abiamo a vedere et adire ; e così, invocato el nome di Dio e della sua imaculata madre Vergiue Maria, tal judizio diamo e albitriamo e atimiamo la detta gieloria ne la butiga di deto maestro Lorenzo, che abi avere per la valuta e magisterio, o legname come sta ne la deta butiga; scudi ciento novamta quatro, cioè scudi 194 di lire sette per scudo di den: sanesi : e questo diciamo, albitriamo e semtenziamo. E per fede di così esare io Francesco di Carllo Tolomei albitro e terzo ò scritto il sopradeto lodo. El quale sarà sotto scritto di mano de li sopradetti Giovambatista e Giovammaria.

E io Giovabatista sepradetto afremo a quatto (sic) di sopra cottiene.

E io Giovamaria sopradito afremo quanto di sopra si chontiene. (ARCEI-VIO detto e filza di N. 59.)

Noudimeno anche nel 1543 duravano le molestie del Donati per questa cagione, come appare dalla seguente lettera:

Inlustrissimi e potenti Singniori Singniori et padroni observantissimi

Tenge avixo da ser Giovanni sagrestano di vostro Palazo nostre sostitute, qualmente maestro Lorenzo lengniainolo lo molesta dinantti alle S. V. Magnifiche per avere certo suo resto della gieloxia fe' nel Palazo vostro. El quale gli ò fatto ritenere io per avermi promesso già circha anni 4 farmi uno riciuto a l'altare di nostra chappella per mantenimento delli davanzali e tovaglie, come homo che clascheduno dispreza me insieme chon degli altri.... talebè far non doveva per avere dannoi prexe per detta gieloxia molte centinaia

di lire e per avermi più e più volte sopra la sua maladetta fede questo riciatto fare (sic). Però umilmente le medexime (sic) pregarò, più non melestino il sudetto ser Giovanni, et a lui far precetto lo debbi fare infra il tempo di loro 8. M. e fatto (il) lavoro pigli lo suo resto; et non facendo lavoro a detto tempo, le pregarò lo mettino in notula. Nè altro a Quelle, di continovo racchomandomi, le quali l'Altisimo in felice stato sempre preservi et mantengha, et ad maiora exalti. Di Chiuci alli III di Febraio 1542 (45).

Di V. S. Illustrissime fideliximo

Servitor Jovenni de' Yenturi

(ARCHIVIO e Scritture dette, filza 64.)

N.º 64.

1534 17 d' Agosto

Allogazione a Bartolomeo Neroni detto il Riccio della pittura della Cappella de' quattro Incoronati in Duomo. (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO. Libro di Documenti Artistici N.º 91.)

Al nome di Dio a dì 17 d'Agosto 1534.

Sia manifesto a chi legiarà la presente scritta, chome oggi questo di detto di sopra maestro Francesco di Domenico detto Mangarticio (?) e maestro Giovanni di maestro Niccolò lonbardi e muratori, con piena e ampla auturittà a loro datta dalla loro Università, chome n'è rogato ser Giovanbatista da Chasole, aluogano a maestro Bartolomeo di Bastiano detto e' Ricio, sanese, a dipegniare la capella delli 4 Incoronati in Duomo, acanto la porta della Calonicha, secondo el disengnio dato per decto maestro Bartolomeo, quale debe dipèngniare bene e diligentemente; e della valuta d'essa dipegnitura s'abi da chiamare uno maestro per parte, e quello sarà stimata, detta arte sia ubrigatta a pagare al detto maestro Bartolomeo; con questo inteso però, che essa arte sia ubrigatta a darli denari di mano in mano, secondo che dipengniarà; e restante che esso maestro Bartolomeo restasse avere, s' obrigano darli ongni anno ducati sei fino a tanto sie interamente pagato, li detti maestro Francesco e maestro Giovanni sopra detti obrigandosi in nome di detta arte in forma di ragione valida; obrigandosi però esso maestro Bartolomeo che la detta dipengnitura non abi a passare se non setanta ducati e se fusse stimata più, non vole èssare pagato, se non essi 70 ducati; che de inde in su, vole sia donato a la detta arte se più fusse stimato. E li stimatori vogliano siano el magnifico misser Francesco Tolomei, operajo degnissimo, e maestro Baldasare Peruzi architetore chiamati d'acordo infra le dette parti; e ongni cosa a buona fè senza fraulde promessero oservare ongniuno delle parti, s'obrigano loro, ongni loro beni ed eredi.

E io Giovanbatista di Domenico ò fatta la presente scritta ne la abitazione de l'Opera in loro presenzia e per fede del vero si sottoscrivarano di loro propria mano. E perchè maestro *Fran*cesco disse non potere scrivare, si sottoscrivarà per lui Sano Vanici (ni).

E io Sano Vanicini sopradetto mi soschrivo per maestro Francesco perchè disse non poteva eschrivare e averma (afferma) quanto di sopra.

E io maestro Jovani efermo quanto de sopra.

E io Bartolomeo sopra detto m'obrigo quanto di sopra.

(Occhietto) Scritta della capella de 4 Incoronati a dipegniarsi per e' Ricio.

#### NOTA

Nella cappella de quattro incoronati in Duomo dipinse a fresco il Riceio una Nostra Donna in mezzo col putto in collo, e nelle quattro nicchie che erano ai lati i quattro Martiri patroni dell' arte de' maestri di pietra, Riempì pei li spazi che erano in basso di varie storie. Queste pitture in parte non sono più, ed in parte furono segate e murate sopra la porta che dall' Arcivescovado mette nella Canonica, e sopra quella, che le è dirimpetto, ora murata. Nella prima è il martirio di alcuni Santi messi a bollire in caldaie; e nella seconda Maria Vergine con vari Santi attorno.

## N.º 65.

# 1536 13 d'Ottobre

Lodo di Vannoccio Biringucci nella lite fra gli Arduini, e il Sodoma per cagione della tavola fatta da questo per la loro Cappella in S. Agostino. (ARCHIVIO DEI CONTRATTI DI SIENA. Filza 5 dei Lodi di ser Francesco Figliucci.)

Noi *Vannoccio* di *Pauol Biringucci* arbitro et arbitratore, e terzo eletto e chiamato da li spectabili Giovanni et Arduino Arduini cittadini senesi da una parte, e 'l magnifico cavaliere mis-

ser Giovannastonie, alias Sodoma, dipentore, da l'altra, a decidare et mozare certe loro liti et differentie in fra decte parti vertenti per causa, come nel compromesso in noi facto in la corte de la Mercantia, rogato ser Francesco Figliucci notaio di decta corte, appare; onde visto el decto compromesso in noi facto, et viste le ragioni de le parti, et intesole più volte tanto insieme, quanto di per sè; per por fine a le decte lor liti, tale in fra decte parti lodo et arbitramento diamo, cioè:

Christi momine invocato; imprima giudichiamo, per haver detto cavalier facta una tavola in Sancto Agustino per li decti Arduini, li decti Arduini per la mercede et factura di decta tavola havere integramente pagato, et li absolviamo di decta factura di decta tavola in tutto et per tutto, et di tutto che havesse facto in la cappella.

Item, condanniamo li decti Arduini a restituire al decto cavaliere un tondo di mano di decto cavaliere, dove è dentro una Nostra Donna, una santa Lisabetta, et un santo Giuseppe, tutt'hora e quando el decto cavaliere darà a li decti Arduini scudi sette: el quale tondo se intenda doversi restituire con tutti li suoi fornimenti, cioè el festone dorato, nel essere che si trova,

Item, di tutte le altre cose vertenti infra loro, le decte parti-liberiamo et absolviamo l'una parte e l'altra, e l'altra e l'una: et questo giudichiamo, lodiamo, et arbitriamo non solo come di sopra, ma in ogni miglior modo che lodare et giudicare si può.

Io Vannoccio Biringucci albitro sopradetto giudico et lodo come di sopra è scritto, et in fede questo XIII d'Ottobre ho fatto questi versi di mia mano propria.

Anno Domini 1536. Indictione x, die xIII Octobris.

Latum—fujt dictum laudum etc.

#### NOTA

Vannoccie Biringucci, il celebre autore del trattato della Pirotecnia nacque in Siena ai 20 d'Ottobre del 1480 da Paolo di Vannoccie Biringucci e da Lucrezia di Bartolommeo. Fu uno de più caldi ed affezionati fautori di Paudolfo Petrucci, dal quale ripeteva massimamente l'avere avuto comodità, viaggiando per l'Italia, e per la Germania, di apprendere le pratiche e gli usi di cavare metalli, e l'arte di fonderli Morto Pandolfo nel 1512 seguitò la fortuna di Borghese suo figliuolo, successogli nella grandezza, e quando nel 1515 per i suoi mali portamenti, e per odio delle fazioni contrarie fu sforzato Borghese a fuggise della patria, Vannoccie le accompagnò a Rama

Il Tizio, scrittore contemporaneo delle Storie senesi che si hanno tuttavia in penna in dodici grossi volumi in folio, essendo molto avverso alla memoria di Pandolfo e de' suoi figliuoli, non risparmia neppure gli aderenti e fautori di quella casata, e del nostro Vannoccio narra azioni, che se sono vere. danno certamente bruttissimo carico al nome del Biringucei. Tra le quali è questa; che egli essendo preposto alla Zecca insieme con Francesco Castori, orefice, avessero falsato la lega delle monete che battevano per servizio del pubblico; nella quale ribalderia avevano avuto compagni e partecipi lo stesso Borghese ed Alessandro Vignali, fuggito anch' esso dalla patria nella partenza di Borghese. Preso Francesco Castori e posto in carcere, fa fatto processo, dal quale si scoperse che in ciascun mese avevano essi guadaguato sulla moneta, Borghese cinquanta, e i suoi compagni quaranta ducati d' oro. Citato allora Vannoccio dinanzi a due giudici per rispondere alle accuse che gli erano date, non compari; onde a mezzo Luglio del 1516 fu dichiarato ribello. Quando Borghese da Roma si portò a Napoli, il solo Vannoccio lo seguitò in quella città, dove fu costretto a dimorare per debiti che aveva coi Chigi. Narra di più il Tizio che, per brighe di Vannoccio, per cagione di certi denari rubati in Roma a Borghese, e recati al cardinale Alfonso de' Petrucci, nascesse questione tra i due fratelli, i quali essendosi scontrati fuori di Roma nella campagna di Gennazzano, ebbero tra loro parole, e da queste venuti alle mani, Borghese toccasse una ferita. Per la congiura del detto cardinale Alfonso contro papa Leone, peggiorarono assai le condizioni de' Petrucci, e Vannoccio per essersi portato con altri fuorusciti ad Urbino per trattare con quel Duca il modo di cacciare il cardinale Raffaello Petrucci, allora Signore di Siena, fu nuovamente pubblicato ribello: Ritornò in patria nel l'icembre del 1323, quando dopo la morte del Card: Raffaello, Fabio il minore de' figliuoli di Pandolfo fu richiamato dall' esilto, e datogli il governo della città. Dal quale fu spedito a Firenze per condurre a Siena Caterina di Galeotto de' Medici sposata ad esso Fabio. Colà intese Vannoccio i maneggi e le pratiche che i Popolari ed i Riformatori tenevano per abbattere Fabio, e con quanto calore egli seppe cercò di muovere a favorire ed sintare il Petracci i Medici e il Card: Passerini: Fece ancora per mezzo di varti suoi fidati adquar soldati, e preparare armi; per mettere spavento negli avversari: ma invano, che Fabio fu di lì a non molto cacciato da Siena, ed in luogo suo posto Alessandro Bichi, il quale perchè Novesco era, e molto accetto a quella parte, propose che Vannoccio fosse richiamato da Fireuze, e rimesso nell'ufficio da lui tenuto per innanzi di maestro della Camera. Ma essendosi mostrato disobbediente, furongli sequestrati i beni, e di nuovo dichiarato ribello. Altora egli in compagnia di altri fuorusciti andò a Roma, dove essi tanto fecero e dissero, che al fine Papa Clemente si risolvè di tentare l'impresa contro Siena per rimettervi i Noveschi. Venne dunque il Biringucei insieme cogli altri fuorusciti coll'esercito papale alla Porta di Camollia nel Luglio del 1526, e riuscita infelicemente quell' impresa, ritornò a Roma, da dove fu spedito a trattare con quei Noveschi che essendosi ritirati nel castello di Montebenichi, tentavamo nuovamente di riacquistare la patria. Fu

Vannoccio nel 1529 in Firenze assediata dagli Imperiali e vi fuse una artiglicria detta il Liefante, della quale parla il Varchi nelle Storie. Caduta quella Repubblica, tentò ma invano di muovere Carlo V. venuto allora a Bologna, in favore de' Noveschi. Finalmente quando per opera di Don Ferrante furono restituiti nel 1530 alla patria i fuorusciti, anche Vannoccio ritornò in Siena, dove pare che morisse nel 1539: se non vuolsi credere piuttosto che ciò accadesse in Roma, dove sappiamo essere andato in quel medesimo anno.

Per ciò che riguarda i carichi ed uffici pubblici avuti in patria da Vannoccio, è da sapere che egli nel 1515 fu Operaio degli archi trionfali innalzati per il passaggio in Siena del Card: Gurgense: nel 1524 fu Operaio della Camera. Nel 1535 pare che succedesse a Baldassarre Peruzzi nel carico di architetto del Pubblico, e di Capomaestro dell' opera del Duomo. Finalmente siedè nel supremo Magistrato della Repubblica nel Gennaio e Febbraio del 1551-52.

Rispetto a' suoi viaggi pare che nel 1507 Vannoccio fosse nel Friuli e nella Carniola, venendo dalla Germania, ove aveva veduto le pratiche del cavare e fonder metalli. Fu ancora a Milano per esaminare una celebre fonderia d'ottone. Tornato in patria ebbe da Pandolfo Petrucci la cura degli edifizi del ferro nella valle di Boccheggiano in Maremma, ne' quali edifizi mise in opera le pratiche imparate in Valcamonica del territorio Bresciano, facendovi certi suoi perfezionamenti, tra i quali furono i mantici innalzati per via di varii ingegni.

L'opera sua della *Piroteonia* fu per la prima volta stampata da Venturino Roffinello in Venezia nel 1540 in 4.

La tavola fatta dal Sodoma agli Arduini si vede tuttavia in S. Agostino nella cappella ora de' Piccolomini. In essa è rappresentata l'adorazione de' Magi-Dal presente lodo si può argomentare il tempo in cui fu dipinta.

N.º 66.

4536-37 6 di Marzo

Allogazione della pittura della Cappella della piazza del Campo di Siena fatta al cav: Gio: Antonio, detto il Sodoma. (An-CHIVIO detto. Fra i Rogiti di ser Sigismondo Trecerchi.)

Al nome di Dio, e della sua imaculatissima madre Maria Vergine, a dì....del mese di Marzo MDXXXVI.

Apparrà manifesto a qualunche persona vedrà, e leggiarà la presente scritta, come li prestantissimi Camillo Ascarelli, Belisario Bandinelli, Fabio di Girolamo Garghi, e Alfonso Accarigi cittadini senesi, et operari deputati dal magnifico Concistorio integro de li eccelsi Signori, e Capitano del Popolo de l' inclita città di Siena, ad esseguire le cose sotto scritte con piena, et ampla auttorità, come ne appare di mano di me Lattantio Girolami

notaro in quel tempo d'esso Concistoro; et il magnifico et generoso cavaliere messer Francesco Talomei degnissimo oparaio de la Chiesa cathedrale de la detta città, alluogano a dipegnare l'altare de la cappella de la Piazza pubblica di Siena. nel ritratto, e modo che sta al presente, al generoso cavaliere misser Giovannantonio Soddoma, pittore eccellentissimo; el quale sia tenuto e obligato dipegnarvi una Nostra Donna in mezzo, e da' lati li quattro Advocati de la città, e da capo, dove è il frontespitio, uno Dio Padre, e tutte bellissime fighure, con perfetti colori da provedersi a spese d'esso misser Giovannantonio; el quale promette e s'obliga di dare finito il detto altare con dette figure a santa Maria d'Agosto prossimo anno MDXXXVII, per prezo di scudi sessanta, da pagarseli per ordine d'essi oparai in questo modo, cioè: al presente scudi quindici, e altri scudi quindici, quando haverà amezzato la detta opera, e scudi quindici di poi presso alla fine; e scudi quindici finita che sarà al detto tempo; con questo patto, e conditione, che la detta opera, e pittura s'habbi a stimare per duo homini comuni; e caso che ella fusse stimata più prezzo de li detti 60 scudi, detto messer Giovannantonio per suo cortesia relassa quel più, e chiamasi contento d'avere solamente li 60 scudi: e se fusse stimata meno di 60 scudi, è contento d'avere solamente quello che fusse stimata: con questo patto, che detto messer Giovannantenio sia obligato d' haver finita la detta opera perfettamente al detto tempo; altrimenti caschi in pena di scudi.... non essendo però impedito da legittimo impedimento: il che Dio cessi. Per la osservantia de le cose predette li prenominati operai, e commissari obbligano il magnifico Comune di Siena, e suoi beni; et il detto messer Giovannantonio sè medesimo, e suoi beni, et heredi. A preghiera de' quali io Lattantio Girolami detto, notaio, come privata persona, ho fatto la presente di mia propria mano, la quale sarà soscritta da le parti predette d'esser contente a quanto di sopra si contiene, et è scritto.

E io miser Giovane Antonio sopradeto afermo et obligome quanto di sopra questo di sei de Marzo.

E io Francesco Tholomej sopra detto afermo et so' comtemto a quanto di sopra si contiene, e però ò fatti questi di mano propria. lo Bellissario di Ghuido Bandinelli sopradetto so' contemto a quanto di sopra.

Io Alfonso Acharigi sopradetto afermo quanto di sopra.

Io Camillo Ascharelli scrissi.

Io Fabio di Girolamo Garghi sopradetto so' contento quanto di sopra etc.

#### NOTA

La pittura della Cappella della piazza del Campo è ancora in essere, ma dal tempo e più da pessimi ritocchi assai guasta. Dai documenti che saranno in seguito pubblicati apparirà che il Sodoma non prima del 1540 ebbe compito quel lavoro.

## N.º 67.

# 1537 3 di Giugno

Gio: Battista di Domenico scarpellino da Siena si obbliga di fare la tavola di mischio verde per l'altare maggiore del Duomo. (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti Artistici N.º 92.)

Facio fede io Giovanni Batista di Domenico da Siena, chome mi so' alloghato da misere Vanocio Biringuci di una tavola di mistio verde per farne uno epitaffio...all' atare magiore del Domo di Siena per prezo e nome di prezo di schudi sei; quali mi prometto....lavorare fidellmette e lustrare detta tavola sana e sansa machula in termine di girni (sic) trenta: ellui, subito finita, se obriga sattisfammi del pagamento.

E a dì vinti oto di magio ano 1538 ho rieputo (sic) da misere Prosparo Masaini scudi dui d'oro e guli due per resto di mie fatige e di dito epitafio e di tanto fo fede io Giovanni Batista questo di sopradito.

(Dietro) Scritta di Giannotto scarpellino de l'alocatione de l'epitaffio.

#### NOTA

Nella tavola di marmo mischio che è nel mezzo del dossale dell'altar maggiore del Duomo sono alcune parole latine di bronzo dorate e rilevate, le quali per quanto si può raccogliere dal presente documento furono gettate nella fonderia che aveva in Siena il Biringucci allora capomaestro del Duomo.

## N.º 68.

# 1537 3 di Giugno

Allogazione ad Antonio di Michelangelo Passalacqua ed a Girolalamo di Giuliano detto Bergamino, pittori sanesi, di un quadro per la chiesa del castello di Chiusdino. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Compagnia di S. Bernardino, Libro di Documenti e Memorie dal 1464 al 1631. Registro B. X. p. 235.)

## Adì 3 Giugno MDXXXVII.

Apparerà noto et manifesto a qualunque persona che vederà, o leggerà la presente, come è vera cosa che mona Piera donna già di Mattio Biagini da Chiusdino alluoga a dipengare (sic) una capella nello castello di Chiusdino nella capella di sancto Michele ad Antonio di Michelagnolo, e Girolamo di Giuliano pittori senesi con questi patti et modi sotto scripti, cioè:

Che imprima si obrigano dicti pictori di mantenere un disegno dato alla sopraditta mona Piera, nel quale è la storia et misterio della Natività di Christo et observare tutto quello che in esso disegno si contiene.

Item, si obrigano, che ditta opera sopraditta mantenere per anni due proximi et futuri che non farà mutatione alcuna per difetto loro; et ciò achadendo, si obrigano di rifare ditta opera a perfetione a tutte loro spese.

E di questo obrigano l'uno l'altro, et a magior cautela per loro promette *Bartolomeo* di *Davidde* pittore senese; et così si sottoscriverrà di sua mano propria qui di sotto la presente.

Tomo III. 9

Item, sono d'accordo, che ditta mona Piera li dia per pregio et pagamento di ditta opera, ducati dieci di moneta, cioè lire settanta di danari a tutte loro spese sì di colori, come del vitto loro, et così d'accordo insieme: et per fede de la verità li sopradicti pictori si sottoscriveranno di loro mano propria. Et perchè ditta mona Piera dice di non sapere iscrivere, per lei si sottoscrivarrà Pier Mancini factor suo.

Et io ser Pictro Casulano al presente fittuario della Pieve di Chiusdino et di detto sancto Michele, a loro preghiera ho fatta questa di mia mano propria oggi questo dì et mese et anno sopraditto in Chiusdino nella casa della ditta Pieve.

Item, il sopraditto pagamento, cioè lire settanta, ànno ricevuto integramente oggi questo dicto di sopra e di tanto ne faranno qui di sotto fede di loro propria mano.

Et io Piero sopradetto afermo a quanto dice di sopra, cho'voluntà di detta mona Piera

Io Anttognio afermo quantto di sopra si conttiene.

E io Girolamo di Giuliano pitotor (sic) afermo quanto sopra si contiene.

#### NOTA

Di Antonio di Michelangelo Passalacqua pittore senese non ho altra notizia, se non se che egli fu marito di Giulia, che nacque da Bartolommeo di David, altro pittore senese; sposata da lui ai 10 di Giugno del 1529. Di Girolamo di Giuliano poi, detto di Bergamino, so che alcuni l'hanno voluto confondere con Giomo del Sodoma, il quale come vedremo più innauzi si chiamò per proprio nome Girolamo di Fruncesco Magagni. Di Girolamo di Bergamino non conosco altre opere. La tavola fatta da questi pittori a Chiusdino, castello a 20 miglia da Siena per la vis della Maremma esiste tuttavia in quel luogo, per quanto so da chi mi afferma avervela veduta.

## N.º 69. \*

1538 16 d' Aprile

Lettera della Signoria di Siena a Giov: Antonio detto il Sodoma.

(ARCHIVIO DELLE RIFORMAG. DI SIENA. Copialettere filza 194.)

xvi Aprile 1538. A messer Giovannantonio Sodone pittor si scrisse:

Generoso Cavaliere. Sai che si conviene a buon pittore, a

ciò che la virtù sua si manifesti parimente a ogniuno, non incominciar solo una bella opera, ma tirarla con tal prestezza e in tal modo a fine, che ciascuno habbi giusta cagione di maravigliarsi di questo. Perchè addunque, come sai, desti principio a la capella nostra di Piazza, qual grandemente ci spiace vederla così imperfetta, poichè el tempo è commodo, non mancarai, vista la presente, di venir subbito a finir l'incomminciato lavoro: il che facendo, farai il debito tuo; imperocchè di tanto ubbligato ti sei, et fino a questa hora secondo le conventioni dovrebbe esare fornita: e a noi farai cosa grata: altrimenti procedaremo secondo ch' il giusto comportasse ec. ec.

# N.º 70. \*

1538 12 di Maggio

Altra della medesima a Giacomo V d'Appiano principe di Piombino. (Archivio e Filza detta.)

12 di Maggio 1538. Al Illmo. Signor di Piombino lacomo Ouinto etc. etc.

Non potiamo in alcun modo mancare al giusto desiderio de la S. V., non essendo men desiderosi del utile e del honor di quella, che del nostro medesimo. Servisi adunque comodamente l' E. V. del cavalier Sodone per il mese di Maggio, come ci ricercha, rimandandocelo infatto poichè costì haria finito l' incominciato lavoro, acciò che noi ancora restiamo in breve di quel, che già più mesi sono ci doveva, satisfatti; che mancando el sopradicto cavalier del debito suo, haremo giusta cagione di dolerci di quello, e procedargli contra, come il giusto et il ragionevole comportasse. Nè altro diremo a la S. V., a la quale ci offeriamo; che Dio la contenti.

# N.º 71. \*

1538 17 di Giugno

Altra della medesima a Gio: Antonio detto il Sodoma. (ARCBI-VIO e Filza detta.)

A messer Giovanni Antonio Sodone pittore si scrisse:

Noi non ci estendaremo in più parole a ricordarti l'obligo che hai con esso Noi de l'opera de la Cappella, ch'hai lassata inperfetta; e come di già molti giorni sia passato il tempo, che per accommodare cotesto Signore ti demo licenza di restare con esso infino tutto il mese di Maggio, ti diremo solamente che senza farne altra giustificatione seguiremo quanto il giusto richiede secondo i patti che sono tra noi. Procura adunque il caso tuo, e vogli più presto che noi habbiamo a lodarci di te: che ci dolera farne appresso dimostratione. Il che seguendo sarà solamente per colpa tua. Nè altro ci accade.

N.º 72. \*

1538 17 di Giugno

Altra della medesima al Signor di Piombino (ARCHIVIO e Fil-

XVII Giugno 1538. Al Ill. Signore di Piombino si scrisse: man. Ricordisi : la Si: V., che ricercandone già: più giorni sono di volersi valere per qualche suo bisogno de l'opera del cavalier Sodone, not per farle cosa grata non dubbitammo scommodarci, el darli licentia che restasse infino tutto il mese di Maggio, come essa desiderava. Doppo il qual tempo ci prometteva liberamente di rimandarlo, dove essendo glà di longo passato, e parendo pune conveniente di tirare a fine l'opera che fu da esso incominciata:, stavamo: aspettando che la S. V. lo rimandasse; hora non venendo ad effetto, habbiamoi pensato: farle intendare intorno a questo l'animo nostro, e replicarle, come saremo forzati a procedere contra dialui secondo che richiede il dovere per virtu de le conventioni fatte con esso. Cl rendiamo ben certi che da la S. V. non restarà rendarci il cambio di non fare manco suo commodo il nostro, che ci facessemo noi allhora il suo proprio, came addord saremo: per fare in ogni altra occorrenza. At il 'Nostro Signore Dio la S. V. contenti.

THOUGHT IN THE CONTRACT OF THE

Secretary Chorastic House Second polar of these

## N.º 73.

1538 3 di Luglio

Altra della medesima allo stesso. (Anchivio e Filza detta.)

All' Illmo Signore di Piombino Jacomo quinto.

Più giorni sono che si scrisse a V. S. che si contentasse di rimandarci, poichè per tutto Maggio glien' havevam fatta commodità, el cavaliere Sodone, acciò che tirasse a fine una Cappella nostra, qual partendo inperfetta lassò: ma non solo non è tornato il sopradetto cavaliere, ma non abbiamo havuto risposta di cosa alcuna di V. S.; di che veramente ci saremmo maravigliati, se in tutto fussimo stati certi che le nostre fussero venute alle mani di Quella; maggiormente cognoscendola persona cortese e a Noi amicissima. Ma perchè teniam per fermo che non l'abbi la S. V. ricevuta, gli habbiamo ancora con questa voluto ricordare, che di molto è passato il tempo i' nel quale Ella ci promisse di rimandarcelo. La quale se farà che subito a Noi ritorni, farà quello che se li conviene, e Noi non potremo lamentarci di Quella, alla quale c' offeriamo che nostro Signore Dio contenti.

## N.º 74. \*

1539 13 d' Agosto

Lettera di Giacomo d'Appiano alla Signoria di Siena. (ARCHI-VIO detto. Scritture Concistoriali N.º 58.)

(È originale)

Magnifici et eccelsi Signori Signori, come patroni osservandissimi.

Dubio non è che'l molto desiderio del cavalier Sogdona nel far piacere a me, et la satisfactione mia vedendo tirare a perfettione la tavola nostra già da tanto tempo promessa, hanno causato che non tanto del cavaliero, ma di me, come prencipio del commesso fallo, Vostre Eccellente Signorie han presa qualche ammiratione; dove io, insieme seco pensando et recognosciutomi dell'errore in qualche modo partecipare; massime che questa col-

pa sua della dilatione a tutto mio comodo fia redundata; confesso ingenuamente che di tal caso l'obligatione e carco debbi esser mio verso di Quelle, et tanto più lo confermo che da la banda del cavaliere par che si defenda il fallo dalla professione del pittore, quale (sì come a poeti spesso avvenir suole) da furore è tirato e sforzato di modo, che volendo dalla presa opera desistere, facilmente non possi. Anchora io per la verità quasi allucinato et fatto vago ne l'operar suo, ho presa troppa confidenza di Vostre Eccelse Signorie per non haverlo al venir sollecitato, come saria stato bisogno. Ma ben le fo certe che con tanto più fervore al servitio loro si presenta, che ogni tardità usata col valore et eccellenza dell'opera, ch'egli farà, fia compensata. Per tanto ed oltre per amor mio Vostre Signorie saran contente (remosso qual vi fusse nato sdegno) con grata fronte riceverlo; del che degno è per la sua virtu et servitù tiene con le medesime fidelissima. Sichè io meritamente et come persona da me molto diletta, di tutto buon cuore lo reccomando. Alle quali da buon figlio et servitore sempre m' offro e raccomando. Di Piombino a' xiH d' Agosto 1539.

Il Principe di Piombino

#### MOTA

Quel che operasse il Sodoma per l'Appiano non mi è riuscito di sapere. Se si potesse trovare la lettera colla quale quel Signore richiese ai Senesi il nostro cavaliere, forse sarebbe tolta in gran parte tanta oscurità. Da una lettera dell'Aretino, che sarà pubblicata più innanzi, si conoscerà che anche nel 1545 il Sodoma doveva tornare a Piombino.

N.º 75.

1539 19 di Decembre

Lettera di Anton Maria Lari alla Balia di Siena. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Filze Concistoriali N.º 60.)

Illustrissimi Signori e Patroni miei observantissimi

Per ubidire le S. V. come è debito mio, non ò mancato di fare cercha la Rocha di Asinalonga quelle provisioni che a me sonno parse più necessarie, ancorchè a la venuta mia non fusse niuna sorte di provisione, nè di cento ducati, nè di amannime: nè è passata la cosa senza qualche strepito, perche so' stato neces-

sitato a tener costretto in Palazo del Comuno e e' Priori e ancora tutto el Conseglio insieme, nè mai gli ò voluto dare licentia, se prima non hanno provvisto a li cento ducati; talchè alla fine pure mostrano d'avere fatto certe loro provisioni con certi loro datii; e già si sono cominciati a spendare e dare principio col fare quelle cose che si possono per adesso fare. Io ò fatto primamente fare tutto di nuovo el ponte levatoio con modelli di quercia, e perchè mi manchavano le travi che volevano essare di quercia, e longhe 14 braccia per fare lieva; cavalcai a Scrofiano e per parte di V. S. le domandai a' Priori, quali molto benignamente mi concessero; e già n'ò fatte atterrare una parte: e così continuamente si va fabricando. Ho dato principio a una porta molto utile circa 7 braccia alta, pure di modelli, tutte le finestre del Mastio, e e' mantelletti de la piana pur di modelli: un camino, un uscio murato, e dare finimento al muro del corridoio. Ho fatto rifare la bocca del pozo, e certe feritoie molto necessarie, e molti altri asetti: e perchè queste cose non credo che passino lire 100, perchè l'ò fatte con molta massaritia. Per superire al resto de' cento ducati ho ordenato che si facci una volta grande con certe scale doppie molto utile, e necessarie, e ò ordinato di fare un bello revellino di fuore; e bastami l'animo. se le S. V. si riserbaranno l'alturità di fare con que' denari tutte queste cose, a far sì che non saremo biasimati; e spero che Idio mi concedarà gratia che le S. V. si chiamaranno servite da me. E perchè al presente, respetto a la stagione, non è buon murare e ancora non ci è niuna sorte di amannime, ho dato ordine che la Comunità compri una fornacie di calcina che adesso si cuoce, e proveghino a dieci milia mattoni e arena, e a tempo nuovo, o come prima si può mettar mano. Pertanto bisogna che le Signorie Vostre tenghin cura, e faccin sì che questi denari non si spendino altrove. E perche adesso mi occorre havere anda (sic) un poco sino a Montorio; lassarò seguitare quanto ò ordenato e a la tornata mia penso di rifare questa via, e poi a bocca conferire con le Signorie Vostre. E perchè adesso non mi occorre altro, mi raccomando alle S. V. Illustrissime, e inchinevolmente le bacio le mani. Di Asinalonga el dì xviiii di dicembre MDXXXVIIII.

Il servitore de le S. V. Illustrissime

Anton Maria Lari, architettore

(Indirizzo) A li molto Magnifici Cittadini dello Illmo Magistrato di Balla, Giovan Battista Picholomini, e Nicholo Amerigho patroni miei osservandissimi. In Siena.

## N.º 76.

4539-40 27 di Gennaio

Compromesso degli Uffiziali della Mercanzia da una parte, e dall' altra di Pietro Campagnini scultore in nome proprio, degli eredi di maestro Lorenzo Marrina, e di Michele Cioli da Settignano, per lodare del prezzo del lavoro del seggio della Loggia della Mercanzia, fatto da loro. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Rogiti di ser Ventura Ciogni. Compromessi dal 1539 al 1540 a carte 81.)

Spectatissimi viri Marianus Joannis de Finectis, Antonius Mariani de Vecchis, Michael de Michelibus, et Thomas Gabrielis Bartholomei, quatuor offitiales Mercantie — et Petrus Campagninus Nicolai, lapidicida, nomine suo proprio et ut procurator heredum magistri Laurentii, et Michelis de Ciolis eius sociorum olim ad opus sedis Curie Mercantie marmoree per eos fabricate, prout in scripta privata locationis et condutionis super predictis facte inter dictos Campagninum et socios, et Officiales tunc residentes sub die 14 Augusti 1531, prout de instrumento publico mandati sibi a predictis heredibus et Michele dati — remiserunt et compromiserunt in dominum Franciscum Tolomeum, et Antonium Mariam del Tozzo architectorem electos pro parte dictorum dominorum Officialium, et in Johannem Baptistam de Peloris et Hieronimum de Rampatello (?) electos pro parte dicti Campagnini dictis nominibus, tanquam in eorum arbitros et arbitratores ac extimatores—de pretio et valore dicte sedis marmoree per dictos Campagninum et socios facte, seu laborate in lodia domus Mercantie dicte, et seu litem et causam super dicta extimatione precio et valore dicte sedis vertentem inter dictas partes cum declaratione quod casu quo dictus Johannes Baptista de Peloris in mensem ab hodie non sit reversus ad civitatem Senensem; quia nunc absens est ab ea; quod sit loco eius electus, et ita elegit, Laurentius de Donatis carpentarius, e intagliator

#### NOTA

Parlasi in questo documento del bellissimo seggio marmoreo sinistro della Loggia della Mercanzia, oggi il Casino de Nobili; al presente mutilo e guasto a gran vergogna di chi dovrebbe averne cura; disegnato, secondochè si dice, dal Perussi. Il che non è certamente fuori del verisimile, sapendosi che nel 1531 in cui quel lavoro fu allogato a Lorenzo di Mariano detto il Marrina, ed agli altri due, Baldassarre era capomaestro del Duomo, il cui rettore aveva ancora il carico di sopravvedere all' ornamento e alla conservazione di quell' edifizio. Vero è che il Marrina fu artefice di tal valore, da non abbisognare per l'arte sua de disegni altrui. Questo seggio doveva essere nel 1536 condotto molto innauzi, perchè abbiamo un decreto de' Quattro sopra l'ornato per onorare la venuta di Carlo V. Imperatore, dato ai 19 d'Aprile del detto anno, nel quale si fa precetto sotto la pena di 50 ducati a Pietro Campaunini di dover fiuire in breve i seggi della Mercanzia. Il qual Pietro Campagnini; che nel 1527 sposò Cristofora figliuola di Santi Pacchiarotti, e nipote di Giacomo Pacchiarotti, pittore: nell'Agosto del 1541 era già morto; come del pari era morto al Bagno a Rapolano Michele Cioli scarpellino da Fiesole, il quale fin dal 1507 era venuto a lavorare in Siena dove tra le altre cose fece ai frati de Servi le colonne della loro Chiesa, e come si vede da questo documento lavoro anche nel seggio sinistro della Loggia della Mercanzia.

## N.º 77.

# 1540 28 d' Aprile

Lodo di Domenico Beccasumi pittore, di Lorenzo Donati maestro di legname, e di Bartolommeo di David pittore sul prezzo di un crocesisso di bronzo satto da Gio: Andrea di Carlo Galletti alla Compagnia della Morte. (ARCHIVIO detto. Rogiti di ser Alessandro Martini N.º 729.)

Al nome di Dio addi xxvIII d'Aprile 1540.

Noi Domenico di Jacomo, e Lorenzo di Girolamo Donati maestro di legname, e Bartolomeo di Davitti dipemttore, e Francesco di Carlo Tholomej albitri e albitratori et omini amichevoli chiamati a la Corte de la Mercanzia da una parte per la Compagnia e Casa pia de la Morte; e Giulio di Carllo tragitatore da l'altra parte e tute due imsieme d'acordo a fare e compromettare a' li sopra nominati albitri e omini sopra uno Crocifisso che deta Compagnia aveva alogato a fare a Giovannandrea di Carlo fratello del deto Giulio, sicomdo el tenore d'una scripta fata infra

di loro. E così visto la sopra deta scripta e considerato e visto il detto Crociefisso più e più volte, e udite le sopra dete parti imsieme et di per sè, e considerato più et più volte, noi sopra deti omini e albitri chiamati insieme e più luoghi, ttutto quello che sopra di ciò si può vedere et considerare: In Dei nomine repetito, ttale iudizio e albitrato diciamo, giudichiamo e albitramo quanto dir si può ragionevolmente: che'l rideto Crociefisso sia bello et ricipiente per quanto ne la scripta si comtiene, et così la deta Compagnia l'abi acietare e che detto Crociefisso debi conciargli. E così lo stimiamo che la detta Compagnia debi paghare al detto Giulio per el valore e valuta di deto Crocieffisso ducati cinquanta cinque, cioè ducati 55 di lire sette per ducato di denari sanessi, da doverseli mettare im comto ttuto quello che deta Compagnia avesse fino a ogi pagato a deto Giulio, o Giovamdrea suo fratello. E così lodiamo, giudichiamo e albitriamo per via e modo che di ragione, et de fato giudidicar (sic) si può. E per fede del vero io Francesco di Charlo Tolomej uno d'essi omini e così di volontà di ttuti li sopranominati ò fato e scrito questo di mano propia, lo quale sarà sotto scritto di loro mano.

E io Lorenzo sopradetto so' contento, e afermo a quanto di sopra si contiene.

E io Bartalomeo di Davitte sopradetto afermo a quanto di sopra si chontiene.

Et io *Domenicho* sopradetto rafermo quanto di sopra si contiene.

#### NOTA

Giovannandrea di Carlo d'Andrea Galletti, scultore, e fonditore senese, morì nel 1539 dell'età di circa a 40 anni. Intorno al Crocifisso di bronzo gettato da lui per l'altare maggiore della Compagnia di S. Gio: Battista della Morte ho queste memorie.

1555. A maestro Giannandrea intagliatore lire ventidue sol. 10. -- in conto del crocefisso per la compagnia.

A detto maestro Giannandrea lire trenta sol: sei a buon conto di detto crocefisso -- Soldi 14 dati a Giovanandrea schultore per aver fatto una saetta al cataletto vechio per metarvi drento el crociefisso d'atone (ottone).

1536 23 d' Aprile.

A di 25 Aprile lir: vintuna -- a Giovanandrea di Charlo schultore per parte di fatura del chrociefieso.

E to Giovani Andrea afremo (sic) quanto di sopra. (ARCHIVIO DEL PATRI-

MONIO ECCLESIASTICO. Compagnia di S. Gio: Battista della Morte. Registro E. III. a carte 114, 115, 115. tergo.)

---- 19 Dicembre.

E a di 19 di Dicientre lire vintisette soldi 6 a Giovan Andrea, schultore e per lui a Giulio suo fratello, e quali ebi da la chomunità di Custefnuovo da l'Abate.

E io Giulio o riceuto le dete vinsets lire. (ARCHIVIO, Compagnia e Registro detti a carte 119.)

1540. Giovannandrea di Carlo, iscultore, e oggi Giulio suo fratello die avere lire 385. -- i quali denari sonno per uno erociefisso grande che lui ci ane fatto, et auto da Giulio suo fratello; el quale fune istimato per due omini chiamati -- i' quale crociefisso ene nell' atare di sotto. (ARCHIVIO e Compagnia detti. Reg. C. II. a c. 30.)

Nº. 78. \*

1540 10 di Decembre

Lettera della Signoria di Siena al Podestà di Grosseto. (ARCHI-VIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Lettere della Signoria Filza 198.)

1540 10 Decembre. Grosseto al Potestà fu scritto:

Volendo noi che la fabbrica del Duomo di cotesta nostra città si tiri a fine con buono ordine et disegno del architettore nostro excellente maestro Antonio Maria Lari, come si è cominciato, et se tiri in tutta perfetione, e che il disegno et modo del fabbricare non habbi d'andare per diverse architetture, per non confondare il buono principio dato; habbiamo deliberato, e così per le presenti t'imponiamo, che a la ricevuta di esse, faccia commandamento a nome nostro a tutti li commissarii, o vero operari, o savi, o altri proposti al governo e cura di cotesta opera et fabbrica, che per alcuno modo non ardischino di fare seguire la muraglia et fabbrica per altro modo et disegno, che per quello dato dal prefato maestro Antonio Maria, nè manco condurre, o mettarvi maestri a lavorare d'alcuna maniera, tanto a murare quanto a scarpellinare, o altro esercitio, senza la volontà et contento del medesimo; per avere egli perfetta notitia de li maestri buoni, et acciochè l'opera si faccia in tutto a perfettione; sotto gravissima pena del nostro arbitrio e indegnatione. Et deli comandamenti fattici, darai avviso subbito, per quanto stimi la nostra grația

N.º 79.

1542 11 di Maggio

Lettera di Anton Maria Lari alla Signoria di Siena. (ARCHIVIO detto. Scritture Concistoriali filza 64.)

Illmi Signori e Patroni miei osservantissimi.

Per una di Vostre Signorie Magnifiche intesi come io dovesse procurare alle fortificationi di Sovana. Ora per rispondare a quelle, dico: che vi so' stato e con diligentia di nuovo ho ricerco tutte le mura e rocca di essa città: dove ho trovato quelle in grandissimo disordine; dico, vituperoso et periculoso tanto della città come della rocca, che in molte parti è rovinata e in molte altre minaccia ruina. E questi huomini dicano non essare ubligati a spendare le secento lire: ma per contentare Quelle, che so'contenti farlo con spatio di tempo. Qui non ci veggo provisione alcuna, nè ci trovo altro che parole come per una fede di lor Comunità posso mostrare, la qual non la mando; l'ò in una bolgetta a Sorano. Ora le S. V. M. son prudentissime. Io non so' andato per anco a Portercole per causa dei tristi e dolorosi tempi e per le vie tristissime: ma pur la principal causa è stata per non avere avuto patente, qual per mia altra è stata domandata, nè mai è venuta. Se Quelle si degnaranno mandarla, io non mancarò del debito mio. Altro per ora non mi occorre, se non baciar le Illme mani e umilmente raccomandarmele. Di Pitigliano el dì 11 di Maggio del 42.

Di V. Illme Signorie.

Obligatissimo Servitore
Anton Maria Lari

N.º 80. \*

1542 31 di Maggio

Altra della Signoria di Siena ad Antonio Maria Lari. (ARCHIVIO detto. Lettere della Signoria N.º 202.)

Ad Antonio Maria Lari, architettore, fu scritto: Siamo avvisati da la Comunità nostra di Sovana, come è ruinata certa parte de la rocca di quella città; e volendo noi farla rassettare, desideriamo che infatto a la ricevuta di questa nostra vi conferiate in quella città nostra, e insieme con il Gonfaloniere e Priori di quella, veduta la ruina, e visto e esaminato quello che fa di bisogno per provedere perfettamente, ci darete avviso del modo, tempo, de la spesa e di ogni altra cosa minutamente, accioche per noi si possino far fare le provisioni opportune. Etiam di questo non mancarete.

N.º 81. \*

1542 6 di Giugno

Latera, di Antonia Maria Lari alla Signoria di Siena. (Ancus-Vio detto. Scritture Concistoriali del 1542 filza 64.)

' Illmi Signori e Patroni miei osservandissimi.

Ricevuto la lettera de' 30 di Maggio delle S. V. Magnifiche, subito andai alla città vostra di Sovana per vedere le ruine della rocca, come quelle m'avisano. E di più menai con me maestro Giomo muratore. E con gran diligentia ho veduto dalla somità infino ai fondamenti tutti e bisogni di quella, e per inventario notati. Dico, Magnifici Signori miei, che la rocca non potra stare al mondo peggio di quel che oggi si trova, e se le S. V. M. non riparano, ongni di stara peggio; dico di tal sorte che non si potra habitare. Ora Quelle sono prudentissime e sanno quanto importa una tal rocca, che a vederla è proprio una gran vergogna. El raguaglio della quale lo mando insieme con questa, esortando quelle che ci debin far qualche provisione, perchè in somma così non sta bene. Alle quali sempre inchinevolmente bacio le mani. Di Sovana el di 6 di Giugno del 42. Di V. S. Magnifiche.

Obligatissimo Servitore Anton Maria Lari

N.º 82. \*

1543 8 di Settembre

Altra della Signoria di Siena ad Anton Maria Lari. (ARCHIVIO detto. Registro di Lettere N.º 206.)

A Antonio Maria Lari. Si è ricevuta la lettera vostra, e

si è havuto piacere d'intendere la circuspettione e diligentia vostra; cosa invero che speravamo; essortiamovi a seguitare con sollecitudine, chè di qua non si mancarà provedervi le cose necessarie. Bene vi ricordiamo che la povertà di questi tempi non comporta che si piglino spese che possino fuggirsi; tanto che non si deve mancare a quel che importa la fortificatione, e avvertire di non spendervi più che la necessità comporti; e sarà sempre bene che sollecitiate il commissario, a fine che quanto più presto veniamo alla sicurtà di cotesto luogo.

N.º 83. \*

1543-44 26 di Gennaio

Altra di Anton-Maria Lari alla Signoria di Siena. (ARCHIVIO detto. Scritture Concistoriali filza 67).

Illmi Signori Signori e Patroni miei osservandissimi.

Questa sera ho ricevuta una delle vostre Illme Signorie moltobenigna e onorevole, a me molto cara, talchè io non debbo per debito mio se non ringratiar Quelle con tutto el cuore della fede grande che le mostran d'avere in me, e per quella havere di continuo uno sperone, che oltre alla sollecitudine et diligentia ordinaria molto maggiormente con ugni sforzo mi facci sollecito, e come Quelle mi avertiscano, haver cura oltra la presteza per la brevità del tempo alla manco spesa che sia possibile; et di tanto, ancor che non bisogni, sempre havertirene el signor Comessario, come di già se n'è dato qualche saggio; perchè subito che arrivamo, io gli ordinai che per el bastione dovesse far tagliare gran quantità di legni per stipiti et per traverse; e per brevità, non trovandosi altro se non con grande incomodità, si pigliasse del pino, che se bene non è molto durabile, e' durerà pure uno anno, o passerà. Et così Sua Signoria con gran sollecitudine et anco personalmente ci dè operà, et già se n'è condotta buona quantità; et se la malignità de' tempi non ci havesse impedito, che per le gran pioggie non siam possuti uscire di casa, già sariano condotti tutti con la stipa per ripieno, et ginestro puzolo per mannochie: ma con tutto questo, sieno sicure le S. V. Illme che non s'è mancato far

quanto s' è mai possuto. E perchè già prima che arrivassimo era stato fatto certo taglio di terreno intorno alla rocca per potere cavare e fondamenti; conosciuto che per lo sgrotamento, che fa per essere indebilito el terreno, non era mai possibile piantarvi legni che subito non fusseno insieme col monte ruinati, per essare la maggior parte rena; è stato necessario fondare di muro, per potere fare una basa stabile al bastione, et dare ritegno ai legni che si anno a piantare, perchè non ruini tuto insieme. E mentre che i legnami si sono tagliati e che si conducevano; havendo e muratori chi si stavano pigliando ardire da i sassi cavati e la calcina spenta (?) in sull' opera; lunedì, che fumo a'21, a ore 22 col nome di Dio con ceremonie della chiesa si piantò la prima pietra, e questa sera, che siamo a' 26, s' è finito di riempire et alzare fuore dal fondamento 1 braccio per tutto ugualmente mezo el pontone, che sono braccia 85 di longheza, con una rivolta d'un circa 15 braccia, che fa la soma di cento in circa; grosso 8 braccia per tutto; servendoci in buona parte del fondamento fatto, e l'altro fondato da me con nuovo modo senza legnami, che à sparmiato gran cosa di tempo e di spesa, cosa utilissima e più che necessaria, e fatta con tanta prestezza, che ora che la vego fatta, mi pare cosa miracolosa. E io per me non durai mai la maggior fatiga, sempre con l'aqua a meza gamba, gettando con catamai, trombe, corbelli a due mani e galletoni. Dove da quella mano si potrà fino al cantone con la rivolta fare el bastione sicuro; ma dico bene a Quelle per cosa certa che, se non si fa el medesimo dall'altro lato, che mai sarà possibile tenere el bastion su che non ruini; dico mentre che si fa, se già non si fondasse dove va fondato el muro fuor de la grotta, e fondando là, dove va el muro, non si potrìa fondare se non si mettesse in ruina; che sarìa spesa gittata: sichè volendo far bene, bisognaria, mentre che si fa el banno? da quella mano che è fondato, fondare dall'altra, che alla fine si faria presto facendo; però facendoci si pigliarà qual parte che parrà migliore, più breve, più sicuro e di manco spese, e non si mancarà d'ogni diligentia e solicitudine con quella fede et amore che s'aspetta a ogni buon servitore in verso el patrone, e di questo Quelle ne sieno sicurissime. Non accadendomi altro, bacciando sempre le Illme mani, farò fine, umilmente raccomandandomi all' Illme S. V. D' Orbetello 26 di Gennaio del 43. Di V. Illme S. umil Servitore.

Anton Maria Lari

O' schritto al commessario delle provisioni, che à da fare per Grosseto et Monte Peschali, e quando l'abbi fatte mel facci intendare, perchè avendo li disegni apreso di me andarò subito e non si perdarà tempo.

(Indirizzo) Alli Illmi Signori li Signori di Balìa della Repubblica di Siena miei osservandissimi.

## N.º 84. \*

4543-44 28 di Febbraio

Lettera di Antonmaria Lari alla Balia. (ARCHIVIO detto. Scritture concistoriali filza detta.)

Illmi Signori Signori e Patroni miei osservendissimi.

Avendomi le Illme S. V. mandato qua giù per le fortificationi di questi luoghi sotto la commessione del cavalier Fantozo con salario di scudi 18, cioè scudi 15 contanti e scudi 3 ordinarii el mese, et non havendomi spedito per più che due mesi, havendo io all'arrivo di qua finito el tempo, non sapendo qual sia la mente di Quelle, m'ero deliberato andando a Saturnia conferirmi in fino in Siena, per essar dinanzi allo Illmo Magistrato di V. S. per potene a bocca raguagliar Quelle di quanto nelle fortificationi s'è fatto, e quanto anco s'abbi da fare; perchè per essar le cose di gran momento, ancor che si sia atteso con ogni diligenza et presteza, secondo le forze, che sia stato possibile, non però s'è pure anco venuto a fine pure del mezo del bastione del pontone. Vero è che s'è fatto e di continuo si va facendo molto fondamento, cosa molto utile e molto necessaria rispetto oltre al poter seguire el muro, anco per il bastione, che altrimenti far non si potrìa.

Occorrerebbemi ancora trattar con Quelle nel mio particulare, che havendo io servito lo Illmo Magistrato tanti anni con quella fede et amore, che s'aspetta a ogni buono servitore, con salario di 3 scudi el mese alle Preste; che non son dati con fadiga 2; essendomi dato sempre buone parole et tenuto con buone speranze, havendo anco di questo finito el tempo, nè mi paren-

do lecito servir più per l'amor di Dio; e essendo povero et non havendo altre entrate; vorrei ricorrer da Quelle per poterle pregare che al caso mio, volendosi servir di me, Quelle ci avessen qualche consideratione. Et perchè ancora lo Illmo signor Sinolfo Otterio mi scrive che vorria che a mezo Marzo io mi conferisse fino a Castello Ottieri per parechi giorni per le fortificationi di quei suoi luoghi; havendo io con sue Illme Signorie molto obligo, e conoscendolo io amorevolissimo della patria, non li vorria in modo nissumo mancare, et ne vorrei essar dinanzi da Quelle per impetrar le licentia, essendo a Quelle ubligato. Et ancora mi occorre conferire pur col Magistrato di qualche carico, che m'è stato fatto, per conosciar se io à ragione, o torto, e se Quelle vogliano che io le servi oporato, o disonorato. Et di tutto questo conferendo col signor commessario, mostra poco contentarsi che io venga a Siena, ma sì bene, come el tempo s'acconcia, che io vadi sino a Saturnia, e ritorni qua; allegandomi el gran bisogno che ci è di me. Ora io conoscendo el vero, per non voler mancar della solita ubbidientia, e per intendar la mente di V. Illme S. mi so' mosso a schrivarle, per mostrare ancora a Quelle, che havendo finito el tempo e spesi li denari, quando le si risolvesseno che io stesse, le prego che non mi voglin mancar e mandarne de li altri; perchè non havendoci cosa alcuna, e el viver carissimo, senza, non mi bastaria l'animo di vivarci. Or per cononosciare io le S. V. Illme prudentissime et dischrete, credo che non mancaranno con la solità benignità loro darmi qualche resolutione; et io come loro fidelissimo non mancarò con ogni sollecitudine et diligentia in questo mezo attendare a servire; pregando il flostro Signore Dio che sempre le conservi in felicità e buono: stato, baciando a Quelle sempre le Illme mani.

D'Orbetello 28 di Ferraio 43.

Anton Maria Lari

N.º 85. \*

4543-44 4 di Marzo

Risposta della Signoria di Siena a Antonio Lari. (ARCHIVIO detto. Registro di Lettere N.º 208.)

Il di mii di Marzo 1543.

A maestro Antonmaria architettore così fu scritto:

Tomo III.

Haviamo per due vostre, l'una de li 26, l'altra de li 28 del passato, conosciuto il vostro buono animo, la fede e la diligentia che havete nelle cose commissevi, de le quali vi commendiamo, sì come le opere vostre meritano, e vi esortiamo a non mancare per l'avvenire.

N.º 86. \*

1543-44 17 di Marzo

La medesima allo stesso. (ARCHIVIO e Registro detti.)

Il di xvII di Marzo detto.

A maestro Antonmaria architettore così fu scritto:

Ancorchè per un' áltra nostra de li quattro del presente haviamo scrittovi che in modo alcuno non doviate partire di costì, per essarci di bisogno di valersi del disegno et opera vostra, particularmente in cotesta terra d'Orbetello e per Portercole, per hora, non dimeno ci è parso di nuovo per le presenti nostre replicarvelo; acciochè vedendo l'animo nostro qual sia, l'haviate da eseguire e non mancare per conto alcuno. Et noi in quello che ci si aspetta intorno alla vostra provisione non mancaremo, come per l'altra nostra vi si è scritto, havervi quella consideratione che le buone vostre opere meritano; e ve ne dovete promettare fermamente. Et perchè desideriamo che il cavaliere, che si ha da fare costì in Orbetello ne la rocca, si faccia con quella maggior prestezza che si può, provediate d'essere insieme col commissario nostro misser Giov. Batista Fantozi, et subbito ordinare che ci si dia principio, non essendo principiato a quest' hora; e ci usarete ogni maggiore vostro ingegno e sapere perchè stia bene e consideratamente. Et invero non possiamo se non maravigliarci di tanto indugio; chè pensavamo hora mai che fusse non solamente cominciato, ma a buon porto. Pertanto non mancarete, come si è detto, di diligentia e sollecitudine, come l'importantia de la cosa ricerca. Aggiognaremo ancora quel medesimo, che per altra nostra detta di sopra vi si scrisse; cioè, che vi si era deliberato scudi quindici per la provisione di un altro mese; però vi diciamo come di sopra, che non doviate partire per alcuno modo di costà.

N.º 87.

## 1544 26 di Marzo

Lodo dato da Bartolommeo della Massa, e da Giovambatista Tori maestri di legname, sopra il lavoro dell'ornamento dell'organo del Duomo, tatto già da Antonio Barili e da Giovanni detto Castelnuovo. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Rogiti di ser Raffaello Costanti. Filza 4 n.º 1.).

Al nome di Dio adì 26 di Marzo 1544.

Noi Bartalomeio di Girolamo de la Masa, e Giovani Battista di Battalommeio Tori maestro di legniame, albitrari (sic) uomini chiamati da le infrascritti parti per gudicare l'adornime de l'organo di legniame fatto già de li ami trenta cinque in circha; da una parte l'Opara santa Maria del Duomo; de l'altra parte maestro Antognio Bariti, maestro Giovani suo nipote e per esi Domenicho (di) maestro Antognio Barili et Govani di Govani (leggi, di Pietro) di Chastelnuovo e per eso Pietro Pavolo suo sigliuolo, cioè per la parte (dell' Opara) Bartalomeio di Girolamo dela Masa e pe li detti maestri legniame Govani Battista di Bartalomeio Tori, eletti e diputati a stimare detto lavoro: E.che noi omini albiti chiamati e visto più volte detto lavoro, autone da più persone maturo chonseglio, e chonsiderato tutto quelo è da chosidare (sic) si deba e da esi stato fatto pe li tenpi pasati: Et invochato prima el nome di Dio tale gudisio gudichiamo, albitriamo el dettolavoro la detta Opara li deba pagare a li detti maestri, o loro filiuoli o veramente o veramente (sic) a su'òmini a loro, et dovedetta Opara havese debitori; di lire tremila cento vinti quatro sol 10. coè 3124. sol: 10, stimo (sic) e gudichiamo e Iodiamo per lo miliore modo che gudichare si può: e così per questo di detto di sopra s' itendi si ametti le spese, legniame, feri, e altre spese: imperò a ogni spese di detti maestri: e chosì io Bartalomeio di Girolamo de la Masa ò fatto detto lodo di mia mano propia mano (sic) e pe' fede de vero sarà sotto schritta di mano di Govani Battista sopradetto mio chonpagnio.

E jo Gjovani Batista sopradetto afremo cquato (quanto) di sopra cotiene.

#### NOTA

Ho già pubblicato a pag. 42 di questo volume l'allogazione dell'ornamento intagliato dell'organo del Duomo posto sopra la porta della sagrestia, fatta ad Antonio Barili, a Giovanni suo nipote, ed a Giovanni di Pietro detto Castelhuovo. Io non so intendere perchè passassero trentaquattro anni, prima che l'opera del Duomo pagasse il prezzo di quel lavoro bellissimo e ricchissimo. Il Romagnoli pone tra gli artisti senesi Domenico figliuolo di Antonio Barili, ma senza nessun fondamento. Le memorie che io ho veduto e raccolto intorno a lui, non mostrano che egli continuasse l'esercizio del padre suo, o altra arte qualunque.

N.º 88. \*

1544 28 di Marzo

Lettera di Anton Maria Lari alla Balia di Siena. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Scritture Concistoriali. Filza 67.)

Illmi Signori Signori et Patroni miei osservandissimi.

Per una de'quatro di Marzo e un' altra deli xvii delle V. Illme Signorie ho inteso el comandamento, che Quelle mi fanno, che io non debbi in alcun modo partire di qua respetto a questi negotii, al quale, come è dovere, so' stato ubidientissimo, e sempre mi sforzarò d'essere; non che e'non mi dispiacci di non potere satisfare allo Illmo Signore Sinolfo, dal quale, come già per una altra mia dissi a Quelle, et di poi per una altra sò stato ricerco per benefitio suo, che io debbi conferirmi fino a Castello Ottieri, e per conosciare S. S. Illma afetionato alla patria, che tutto al fine è benefitio comune, et ancora per l'obligo a Quella tengo; pure non contentandosene Quelle, non ci farò altra reprica. Et se ben son stato negligente a rispondare alle di lor Signorie Illme con lettere, mi sforzarò. sempre con l'opera con quella diligentia, sollecitudine, fede et amore, che mi s'aspetta, far lo' risposta: et sebene fusse accaduto che Quelle havessino hauuto per qual si vogli via di me altra informatione, come per la loro posso comprendare, col dirmi che si maravigliano che si sia tanto indugiato a disegnarsi el cavaliere che guarda la rocca; a questo dico che non mene maravigliarei rispetto alli altri favori molto maggiori, che ci ò hauti, non però che in quel che io conoscha sia restato da me, ma el conosciare io non essare stato per anco necessario, respetto a' pochi uomini, la mala qualità de' tempi, e'l mio male, qual forse è stato fatto di pocho momento, le faccende et della sicurtà la rocca e di alzare el bastione con non piccola consideratione, sono stati causa che forse a qualcuno è parso che io ci sia negligente. Nè però con tutto questo è restato mai che io non habbi tirato misure intorno all'opera per terminare non tanto un cavaliere solo, ma e'l altro con tutto el resto, e di casematte, corridori dentro con terrapieni, cortine e tutto ciò che fa di bisogno; in fino piantare termini alla porta, che damme fu disegnata cupertissima, in far conosciare a tutto el mondo quanto quella, che è stata fatta, sia et disutile et male intesa e con grande e superchio spendio fatta. Che se a me fusse stato prestato da chi poteva più fede, ancor che l'error fusse cominciato, si saria ridotto con utilità della terra e manco spesa di V. Illme Signorie, come adesso, che gli è fatto, ognun confessa, come può far fede la Magnificenzia di messer Alixandro Guglielmi, che diligentissimamente ogni cosa ha esaminato e conosciuto. È ben vero che io dissi al Fantozo, commissario, ch' io mi saria contentato in i disegni e opare mie poter dire so come è dovere, e non che altri senza impacciarsene non che di farle ma di conosciarle, fatte che le so', con certa hautorità, con un sì, o con un no, volendosi vestir de' panni d'altri dichin: noi; questo lo dico libarissimamente che amme par molto malagievole perchè non so'uso partire mai senza contracambio l'onor con persona, nè manco vorrei comminciare ora. Però con tutto questo patientemente non ò mancato mai a satisfare al debito mio; e se non fusse stato la fede, che ò sempre tenuto e tengo nelle. Illme SS. VV., che come Signori prudentissimi conoschino la verità, me ne sarei molto più atristato; e Dio vogli che io non avesse habandonato l'impresa, sperando che Quelle ancora non m'abbino a mancare di riconosciare chi le serve con fede et amore. Ora dico circa el cavalier disegnato come nell'altre cose, come dissi a messer Alixandro, che io sarei di parere che si facesse murato et non più bastioni, perchè è drento alla terra, non può essar batuto e con manco spesa e più commodità si farà cosa perpetua; che Dio volesse in servitio loro che così si fusse fatto in questo, come gli era più speditivo e manco spesa, e fanno manco la medesima; pure le S. V. Illme son patroni e san quel

che le fanno. Ora, Illmi Signori, circa el caso mio V. S. mi promisero quando venni qua, che oltra li 15 scudi per le spese, mi corrirebbe qualche provisione, e già mi corriva la ordinaria; ora che so' qui giù, io non ò ricavato più che li 15 scudi, e d'altro non sento pigliarne resolutione : e pur celi spendo, che, come sa tutto el mondo, el più del tempo ci ò governo 5 et 6 boche, perchè ò avuto hisogno di governo per el mio male, e di poi m'amalò un servidore: e per non poter far di meno mi pesi (slc) un altro, e anco quello è amalato; tanto che tengo 2 amalati in letto et una serva: e bisognami mendicare chi mi governi el cavallo: et el vivar vi è tanto caro, quanto si sia oggi in Italia; però prego le Illme S. V. che per gratia loro non voglin mancare, oltra la consideratione, anco di risolutione. Alle Quali di continuo baciando le Illane mani con tutto el cuore me le raccomando. Che nostro Signore Iddio sempre le feliciti. D' Orbetello el XXVIII di Marzo del 44.

Di V. Illme Signorie.

Non ho mancato andare più volte a Portercole. 101 53

Umilissimo Servitore Anton Maria Lari

N.º 89.

1544-29 di Marzo

Altra del medesimo alla stessa. (ARCHIVIO e Filza detti.)

Commence of the second section of the second section of Hlmi Signori e Patroni miei osservandissimi.

Se in questo tempo che io so stato qua, non ò dato a X. Illme Signorie delle cose di qua così minutamente quel raguaglio che io desiderava, e per debito mio dovevo fare, è etato perchè mi è bisognato attendere alle cose necessarie, e perchè io sapevo che el signor comissario non à con ogni diligentia mancato di continuo schrivare a Quelle, sempre informandole d'ogni minima cosa. Ora parendomi che el caso el ricerchi, mi so resoluto darle questa pocha informatione, e massime circa; la rocca. Havendo a' giorni passati creato el bastione in assai buona alteza da un lato, et in questo mezo facendo e fondamenti dell'altro, quando ci parve tempo, cominciamo a formare l'altra parte del bastione per unirlo col primo; e facendo questo, vedendo che la rocca, i' nella cantonata che viene svolta verso ponente, haveva per antico un gran pilo, quale altre volte era stato restaurato, volendomi chiarire da che fusse causato, et se allo modo nostro fusse per fare altro, feci fare, mentre che si faceva el muro de' fondamenti, una poca di forma tanto larga quanto un uomo vi si potesse manegiare, e così trovai che el cantone è fondato sopra al fondamento, che ò fatto io, circa 5 braccia, però sopra certo bancone di rena e sasso a falde assai sodo; et pensando che così fusse per tutto, ne mettemo l'animo in pace: però per aiutarlo maggiormente feci tanto alzare el fondamento col mettervi drento 3 pontoni di bonissima quercia, che fusse serrato dove mancava, et di poi camminando e col bastione e col muro, comminciamo accorgiarci che quella faccia, che vien sopra al bastione volta a tramontana, faceva qualche dimostrazione; dove che, io per chiarirmene meglio e solo insieme con tutti e maestri mettemo diligentissimamente molti segni, et veduto pure che la faceva qualche dimostratione, mi risolvei darle maggiore aiuto, parte con lo scharicare, col rifondare, apontellare, legare et alzare prestissimamente el bastion che la ricalzi et appoggi. E così di nuovo l' ò fatto fare un pilastro di muro altissimo e longo, e di tanta grosseza che la superficie sua si unischa con quella del bastione, talchè e' pare una medesima cosa, col mettarvi ancora 2 altre bonissime travi pur di (?) quercia, talchè le son cinque travi murate; et in quel che si metteva la quinta trave, facendo di bisogno schalzare un poco di terra, si scuperse un' altra magiore e piena di sassi mobili et a secho, talchè andando con diligentia speculando cognoscemo la rocca es ser fondata sopra un monte di sassi accumolati accaso e ricuperti da un poco di terreno, nè più, nè manco come sopra un monte di noci cuperte dalla polvere. Dichè io e tutti subito ne stemo di malissima voglia, tanto più quanto egli è più alto che el fondamento del cantone più che 6 braccia, e più del mio più che undici, e tanto maggiormente n' à fatto stare di mala voglia, quanto che prima più di 6 o 7 braccia e anco 8 più sotto quel bancone, che ò ditto, dove volevon fondare e maestri el nostro fondamento, vi si trovò otto o dieci sepolture antiche, piene di vasi rustici, toschane: che si non ero di continuo sul luo-

go, i maestri ci fondavan sopra, e cadevamo nel medesimo errore: dove che io sempre volsi fondare sotto questa in nel lecto de lo stagno; e così per sicurarci sempre ò fatto attendare a seguitare quel pilastro sempre maggiore sino all' altezza di braccia 12 sopra el nostro fondamento, et intanto fare quando schiarire quando rivestire, cor alzare el bastione, dando quando un colpo alla botte, e quando al cerchio; e già ci pareva sicurata, perchè non faceva altro; ma adesso per le gran pioggie, che spesso sonno state e sono ancora, va facendo qualche cosa, minacciandoci di ruina. Però havendole d'ora in ora e di continuo l'ochio adosso, non si manca di farci tutti quelli rimedii che si può per aiutarla; vero è che d'una cosa mai mi so' potuto sodisfare, nè mai me so' stato compiaciuto, quale era di mettar 3 catene di travi per fuggire el ferro per manco spesa: non che per questo io havesse posto in quelle ogni mia speranza, ma effetto non piccolo faceva; pure, come ò detto, non si manca nè mancarà con tutti quei remedii, che ci parranno necessari, darle ogni aiuto; pure gli è el diavolo pigliare a favorire un tristo. Però, Illmi Signori miei, quando sopra acciò e anco sopra ogn' altra cosa, come potranno sempre far fede e due Magnifici Signori ..., si sarà fatto per debito quanto s'aspetta a noi con ugni diligentia, fede e amore, ancor che ne seguisse qual si voglia cosa, non essendo ubligati ad altro: se al nostro Signore Dio piaccia che ne segui o ruina, o altro, V. S. Illme non potendosi rimediare, si doveranno alla fine contentare di quanto piace a Dio, e lamentarsi di quelli, che si sono dilettati fondare in aria, o sopra noccioli. Però io dico a Quelle liberamente che, se i tempi maligni non ci impedischano, che non sarà forse otto giorni che ciene sarem sicurati, perchè tutti insieme ci siam tanto intorno, che non è possibile farci più; e si scarica a gran furia. Ora sopra ciò non occorrendomi altro, per non tediar più V. Illme S., alle quali baciando le mani di continuo con tutto el cuor mi raccomando.

D' Orbetello el 29 di Marzo 1544.

Di V. Illme S.

Umil. Servitore

Ant. Maria Lari

N.º 90. \*

1544

Supplica di Michelagnolo d'Antonio, pittore, detto Scalabrino, alla Signoria di Siena. (AKCHIVIO detto. Scritture Concistoriali N.º 71.)

Illmi et Potenti Signori.

Michelangelo, alias Scalabrino, servitor vostro, si retrova in prigione per ordine di uno figlio di Guido, horafo, per conto de' panni de li Spagnioli, de li quali si porta la quitantia sottoscripta di mano del detto Guido; et perchè si volevano meco valere con questo agravio che mi hanno fatto, dicano per conto delle spese per captura dé le Signorle Vostre Magnifiche, la quale non è rinovata, et doppo quella se n'è fatta una altra per ordine del magnifico Conte Massaini, di maniera che l'agravio è infinito, et le spese secondo la fede son pagate. Ma perchè la . parte desidera di vedermi stentare in prigione et dar parole fino che si liquidi, et simil facende, so' ricorso alle Signorie Magnifiche, ateso che ne è liquidato, et che è pagato, et che io mi offerisco secondo il tenore delle vostre leggi di dar promessa a i suoi tempi di pagar tutto questo, che fusse di ragione et iudicato. Spero che le S. V. come giuste et per observantia delle loro leggi con promessa mi faranno scarcerare, acciò che le SS. VV. faccino quello si conviene al iusto et allo loro bontà et clementia, et li miei figli possino insieme con mia povera famiglia vivare in questi tempi pieni di carestia, et io pregare sempre lo Altissimo per il pacifico stato de l'onorate persone di lor Signorie.

#### NOTA

Michelangelo d'Antonio, detto lo Scalabrino, pittore scolare del Sodoma nacque in Siena intorno al 1502, visse assai tempo, e nel 1582 ai 5 di Luglio fece testamento, essendo di anni 80 e più, e lasciò erede universale madonna Amidea di David di Bartolomeo, pittore, sua moglie. Pare che stesse poco a morire, perchè dopo quell'anno io non trovo altra memoria di lui. Ecco i ricordi che ho raccolto intorno alle sue opere.

1539 4 Decembre.

Item pagarete a Michelangiolo d'Antonio lire sedici se li danno per la dipentura de cornicioni per la residenza del magistrato loro. (ARCHIVIO DEI CONTRATZI DI SIRNA. Libro degli Olto della Guardia ad annum)

1546. Maestro Giovanni et Scalabrino cioè Michelangiolo dieno havere scudi 30 d'oro cioè lire dugento quaranta, sonno per la monta e valuta di quello che hanno dipento in la compagnia in le volte, porta et la Nunziata, et
l'Agniolo, et oro che vi hanno messo, come se ne fecie scripta: et di poi si
fe' stimare secondo l'ordine di quella: et furo operai Austino Ubertini et Mariano Tantucci; et furo stimatori maestro Giorgio et maestro Domenico di
Pace, i quali stimarono scudi trenta d'oro. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO DI SIENA. Compagnia di S. Gio; Ballista della Morte Reg. C. 2.)

1548. Michelangelo Antonii alias Scalabrino pictori, pro eius mercede de pictura facta in tenda noviter facta dive Virginis picte sub volta domus Universitatis. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI. Spese dell' Università de' Notai dal 1525 al 1576 a c. 82.)

1556. A maestro Giovanni e Scalabrino dipentori e per loro a maestro Giovanni detto, addi 12 Luglio lire vintiquatro -- contunti; disse per purte d'arra e pagamento della fattura de' l'Angelo et della Nunziata. E io maestro Giovanni sopradetto in nome mio e del mio chonpagnio ho riceuto quanto di sopra. (ARCHIYIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO DI SIENA. Compagnia di S. Gio: Battista della Morte. Reg. E. IV. a 97.)

1551 22 d' Agosto.

E a di 22 d'Aosto escudi sei d'oro a Michelagnolo detto Escalabtino dipentore e a maestre Giovanni suo compagnio dipentori: li quali sono per agni resto avevano da avere dalla compagnia per loro fadiga et manifattura della Nunziata e de l'angiolo: e così sono quitti e pagati d'ongni e qualunche cosa ess' anno a fare con detta compagnia: cioè lire 48.

E io maestro Giovanni chonpagnio di Scalabrino in detto lavoro di detta chonpagnia affermo chome noi siamo quitti e pagati d'ogni nostro resto di quanto è montata la valuta del nostro lavoro, e di tanto fo fede. (ARGUNO detto, e Compagnia e Reg. delti a c. 106)

N.º 91.

1544

Snpplica di Giov: Battista Pelori alla Balia di Siena. (ARCHIVIO detto. Scritture Concistoriali. Filza 41.)

# Illustrissimi Signori.

Giov: Battista Pelori buon figlio et servitore delle SS. VV. Illme con debita reverentia espone, che desiderando comprare per commodità della casa sua un poco d'horto con un casalino che li è contiguo da un Mariano detto Bolognino; come di già le medesime li hanno concessa buona licentia; s'è trovato che Imperia moglie di detto Mariano, ci ha sopra certa attione per

parte di sue dote; et perchè non si trova parenti in Siena che possino con essa consentire al contratto, nè vi è al presente Giudice ordinario dinanzi al quale in defetto de' parenti si havesse a fare; supplica per tanto le medesime, che si voglino degnare di commettere l'autorità in questo caso particolare al Signor Capitano di Giustitia, o suo Auditore, o altro Giudice della città, che in ciò presti la presentia, il consenso, et interponga il decreto in forma a validità di detto contratto; che oltre agl' infiniti altri oblighi che tiene a VV. SS. Illme, ne restera obligatissimo: et a Quelle humilmente si raccomanda. Che nostro Signore Dio le contenti.

## N.º 92. \*

4545 d' Agosto

Lettera di Pietro Aretino a Giovannantonio da Vercelli, detto, il Sodoma.

### Al Sodona

lo nello aprir de la lettera mandatami, leggendoci insieme il vostro nome col mio, così me ne risentii sin nelle viscere, come se noi ci fossimo l'un con l'altro di presente abbracciati con quel cordiale affetto d'amore, con che ci solevamo abbracciare quando Roma, et la casa d'Agostin' Chisi cotanto ci piacque; chè ci saremmo cruciati con chi ci avesse dette, che pure una hora non rimarremo senza. Ma ne gli aggiramenti del mondo anco le genti si aggirano. Onde costui, e colui, quelli, e questi, costoro, e coloro sono trasportati da la sorte de i casi in alcune parti ad habitare, che non mai pensarono di vedere. Oh il mio cavaliere mille volte caro, mille volte da bene, e mille volte galante, certo che sete non risuscitato nella memoria mia; che in vero non ci moriste mai; ma ringiovanito nel modo che vorrei, che ringiovanissimo noi. Ma a che proposito il dico, se nello invecchiar nostro nella etade haviamo sempre fanciulli i pensieri? che cosa hanno a fare le virtù de le richezze, se ad altro non son buone, che a consumare le menti di chi le possiede con la miseria de l'ansia, che meno ne gode quanto più ne ripone? io per me ho speso in questa città un thesoro sì fatto, che non è principe, che ritrovandoselo, non gli paresse haverne assai; e se bene alcuno me ne riprende, a me più rallegra l'animo l'esserne suto liberale, che non fa il nome, che spero lasciare di me a i secoli, che verran dopo di noi. Sì che viviamo il termine da Dio stabilitoci; ringratiandolo in tanto del dono concessoci da la pietà del suo conservarci in vita; mentre più de i conoscenti nostri ne sono iti sotterra, che voi non havete mosso colpi di pennello, e io tratti di penna, da che siam diventati famosi nell'arte del pingere, e dello scrivere: ma ben' ci darà Christo di rivederci anco un giorno: del che supplico la bontà di lui, che ciò sia tosto. In questo mezzo attendiamo a visitarci con la presentia de le carte: e se avviene, che ve n'andiate, qual mi dite, a Piombino, basciate la mano al Signor suo in mia vece. Di Agosto in Venetia MDXLV.

N.º 93. \*

1545

Supplica di Bartolomeo di Pietro Gallo scarpellino alla Signoria di Siena. (ARCHIVIO detto. Scritture Concistoriali del 1545 filza 73.)

Illustrissimi Signori e patroni etc.

Bartolomeo di Pietro Gallo, scarpellino, ricercando già sei anni sono un Antonio Maria, scarpellino, condotto da lui a lavorar a prezzo certi lavori, li quali haveva preso a far sopra di sè, d'una pietra di marmo, che Ant. Maria havea venduta tra molte altre senza sua licentia, in cambio di haver il debito suo, fu da esso con molte villane parole ingiuriato, presenti più testimoni; che sono ancor in essere; ne bastandoli questo, fu dal medesimo fogato con un pugnale in mano due volte, e poco mancò che non restasse ferito e morto.

Ultimamente detto Bartolomeo non potendo più sopportare la ostinazione e troppa violentia d' Ant. Maria, per sua difesa e per tenerlo da sè lontano lo ferì con poco suo piacere d' una stoccata, della quale il misero morì. Per il che gli è stato necessario d' andar peregrinando con molto suo danno e poca sua colpa fino a questo ponto. Al presente desiderando di potersi hora mai riposare, e per mezzo della clementia e misericordia dele

S. V. ripatriare; Quelle, quanto più humilmente può, prega e supplica che veduta la humilta e povertà sua et ancora la qualità del caso, in verità degno di molta compassione, si degnino di condonarli tal delitto, e rimesso in casa sua possi et in publico et in privato fin che vive render loro infinite et immortal gratie.

Haverebbe cercato e cercarebbe di far la pace con le genti di detto *Antonio Maria*, ma non avendo persona attinente, non sa che altro far che racomandarsi a Quelle etc.

#### NOTA

Bartolommeo di Pietro di Gallo per l'omicidio commesso nella persona di Anton Marie di Bernardino scarpellino, fu bandito ai 9 di Dicembre del 1558.

N.º 94.

4546 25 di Marzo

Lettera di Anton Maria Lari alla Repubblica di Siena. (ARCHI-Vio detto. Lettere di diversi. Filza 68.)

## Illustrissimi Signori Signori etc.

Apresso lo Illmo signor Conte s'è inteso qualmente è venuto omo (sic) da Pitigliano a V. S. Illme per domandare da Quelle ajuto e favore, come Quelle sanno; e éssi anco inteso la risposta, e resolutione loro: di che el Conte ne ha preso assai piacere, mostrando non havere havuto mai altra fede in Quelle; e molto le ringrazia. E Sua Signoria in ricompensa non manca, nè mancarà star sempre vigilante in le cose loro, e a benefitio di Quelle (e anco star fermo nel proposito che Quelle sanno), come sempre à fatto non astretto dalla necessità, come costoro sanno adesso, ma voluntariamente per l'amore che l'à portato, come quel chè ha sempre reputato Siena per patria, come qualsivogli altro amorevol cittadino; nè è mai per mancarle per molti rispetti, e tanto magiormente per l'obligo che lo'tiene per le amorevoli ationi loro: e le exorta a volere stare in questo: e io come minimo e fedel servitore di Quelle ne le prego; parendomi che l'utile, e onor loro sia tale, tanto magiormente, quanto el dovere el vuole. E per questi rispetti che le S. V. Illme sanno, e si possono immaginare, e per quanto conoscho, essendo el Conte quel cavalier che è, non è per mancar della parola sua, perchè mai l'à mancata: che di questo non so come quelle si potessero promettare dal suo figliuolo. Circa al procedere, già la sententia è data contro a Niccola: è condennato in quella pena che si conteneva nel munitorio: però con tutto questo, al Conte non è piaciuto che si attachino per Roma le scomuniche con le pitture solite. Correci certe poche istantie, e verrassi alle esecutioni, come del tutto V. S. Illme saranno informate, alle quali bacio le Illme mani e fo fine che Dio le contenti. Di Roma el 25 di Marzo del 46.

Di V. S. Illme umil servitore

Anton Maria Lari

(Indirizzo) Alli Illmi Signori li Signori Dieci Conservatori della liberta, e stato della Repubblica di Siena patroni osservandissimi.

N.º 95. \*

1546 7 di Maggio

Lettera della Signoria di Siena a Pietro Cataneo. (ARCHIVIO detto. Lettere della Signoria. Filza 216.)

A maestro Pietro Catanei architettore e commissario in Orbetello.

L'Imbasciadori della terra nostra di Pereta ci dicano che per servitio di cotesta muraglia hai comandato 25 homini di quella terra, e forse sono tutti venuti; ci dicano di più che hanno le mura in parte ruinate, et vogliono dar principio a ripararle e murare, e perciò hanno bisogno degl'homini loro, e così ci hanno domandato gratia. Noi desideriamo che cotesta fabbrica si segua, e quella loro non si habbandoni; e per questa haviamo deliberato che solo ne ritenga otto di detti homini, e li altri rimandi a casa loro; con questo che detta comunità dia principio subbito a murare, come dice haver bisogno, e così segua: il chè vedrai tu: e caso che non facci questo, ti servi di quella quantità d'huomini di quella terra, di quanti harai di bisogno. Mandarai a kadicofani a far patto che ti mandino in fatto sei homini, quali sonno obligati per decreto et conventione mandare e

ritenere costì per servitio della muraglia per certo tempo. E non havendo altro per hora, facciamo fine, ricordandoti che attenda con fede, cura et amorè etc.

N.º 96. \*

1546 24 di Maggio

Altra della stessa a Antonio Maria Lari. (ARCHIVIO e Lettere detti. Filza 211.)

A maestro Antonio Maria Lari architettore che si truova in Pitigliano.

Desiderando noi che la muraglia d'Orbetello principiata si tiri avanti, e si conduca alla sua fine e conveniente perfettione quanto più presto, habbiamo risoluto scrivervi queste nostre, prendendo sicurtà de l'opera e virtù vostra. Però vi diciamo che subbito vi conferiate a Orbetello, e procuriate che decta muraglia si segua con quell' ordine che vi pare, acciò li maestri vi si trovano non habbino in ciò per se stessi a fare qualche errore, ma denno in tutto seguire quanto per voi lo' sarà ordinato. E perchè intendiamo che alcuni muratori, che si truovano costi in Pitigliano e in Sorano a la fabrica di quel Signore, si deveno partire, vi diciamo che vediate d'inviarli a Orbetello a fabricare insieme con li altri, che vi sonno, detta muraglia; e non se li mancarà per il Commissario nostro, che ivi si truova, sodisfar lo' la lor mercè. E dichiarandovi meglio la mente nostra, vi commettiamo, come vogliamo che con detti maestri di muro si faccia compositione di lavorare a tanto la canna di muro, e non a opera; e però vedrete a che prezzo si possano tirare con più vantaggio pubblico che si potrà, e ce ne darete avviso con vostre lettere, o vero a bocca qua nel ritorno vostro, che intendiamo dovere essere in breve.

Ultimamente se vi verrà bene nel ritorno vostro qua passare per Montalcino, ci sarà piacere che vi facciate mostrare da l'offitiale e priori di quella Città una certa parte delle mura d'essa, che è assai debile e merita restauratione; però procurarete di vedere e considerare il tutto e la spesa necessaria che vi si potesse fare, e ce ne darete di poi ragguaglio, acciò ci risolviamo a quanto ci parrà opportuno. N.º 97.

Compagnia all'arte del dipingere fatta tra Polidoro di Bartolommeo di David e Michelangelo d'Antonio detto Scalabrino. (Archivio del Contratti di Siena. Rogiti di Ser Luca Salvini. Filza di fedi ed altro.)

Christo a dì 20 d' Achosto (sic) 1546.

Sia noto e manifesto a qualunche legerà la presente scritta chome *Polidoro* di *Bartolomeo* di *Davit* depentore, e *Michelagnolo* detto *Scalabrino* depentore fanno conpagnia insieme, cioè con questi patti, e modi, che in questa scritta saranno scritti: E prima, la conpagnia la fanno per anni 4, cioè anni 4 da cominciarsi detta conpagnia a dì primo di Settembre prossimo.

Item sonno d'achordo insieme, se veruna delle parti non volesse finire la conpagnia, per qual causa si sia, abbi a dare e donare; e chosì si contenta quello che manchasse da lui non finire tal conpagnia scudi sei d'oro, cioè scudi sei d'oro, tale che vole dare e donare questi scudi sei, perchè conosce fa per lui; però è contento darli sopra ditti denari: e chosì pachando sia quel tal libero di tal conpagnia.

Item, tutti li lavori principiati, che ognuno li abbi a finire per sè li suoi lavori.

Item, s'el ditto *Polidoro* comprasse tondi fatti, e cholori, sia suo e'l bene, el male, o altri lavori conprasse di suoi denari per trafficare; e *Michelagnolo* possi fare el medesimo; e possi *Michelagnolo* lavorare le feste, o altri gorni che non ci fusse da fare per botticha, far tondi, o altri lavori che non sieno a posta per sè, vendarli.

Item, la pigone della botticha lire dieci per ciaschuno di loro per ciascheduno anno. E se ditto *Michelagnolo* vollese aquistare el dominio, sia obrichato a pachare per la sua parte fiorini vinti per cascheduno anno.

Item, sonno d'achordo che 'l detto *Michelagnolo* metta in botticha tutte le massarizie da dipentore che si truova, e al partire, ognuno si ripigli le sue. E se le si perdano, o rompansi, ognuno se n'abbi il danno.

Item, tutte le stampe e forme che sieno in chasa, e in botticha di *Polidoro* s' abbino ad operare in utile della conpagnia, e chosì el medesimo, *Michelagnolo*.

Item, al partire, a gnuno di loro li abbino a restare le sue forme: e se vi fusse cosa formata delle sue forme, ognuno le abbi per stima d'uomini, e mettare a chonto suo.

Item, se uno delli conpagni, cioè *Polidoro* e *Michelagnolo* amalasse, s'abbi a pigliare uno garzone per un mese a spese della conpagnia, e da uno mese illà (in là) a spese, e chonto dello ammalato.

Item, sia obrichato ognuno allavorare con solecitudine e lavori ognuno di quello sa fare, non sia obrichato che sia inmuro o in tavola. Si lavori con amore a uso di bon conpagni, ennò si possi dire » fa al par di me « e sotto questo dire, ronpare la conpagnia. Ognuno lavori, essia obrichato al lavorare in quello sa fare, enno' più là di quello che è sofiziente.

## N.º 98. \*

1546 20 Ottobre

Lettera della Signoria di Siena ad Antonio Maria Lari. (ARCHIVIO e Lettere dette filza 214).

A maestro Antonmaria architettore così fu scritto:

Confidandoci noi molto nel vostro sapere, per haverlo altre volte sperimentato, e voi amorevolmente dimostrato, siamo forzati per la presente nostra ricercarvi che siate contento conferirvi quanto più presto fino a Orbetello, e mostrare al nostro Commissario, deputato sopra a quella muraglia, et ancora a quelli maestri muratori, in che modo si habbi da tirare la scala secreta, la porticciuola del soccorso e le feritoie in quella parte dove viene la porta nuova; perchè siamo avvisati dal decto nostro commissario, come di già hanno gittato li fondamenti in quel luogo, e che sarebbe bene, prima che si seguisse più avanti, voi vi ci conferisse un poco, e lo' desse e lassasse un poco di disegno come si habbi da fare, acciochè la muraglia stia con la satisfattione e perfettione che conviene: che a noi sarà grato, e a voi ne tornerà onore e lode: sichè non mancarete sodisfarci di quanto

Tomo III.

desideriamo; che ce ne farete piacere assai, e ce ne mostraremo ricordevoli nell'occorrentie vostre. Che Dio vi contenti.

N.º 99. \*

1546 26 d' Ottobre

Risposta di Antonio Maria Lari (ARCHIVIO detto. Lettere alla Signoria filza 69.)

Illustrissimi Signori etc.

Per via d'Orbetello ho ricevuto una di lor Signorie Illustrissime de' 20 di questo, con molto piacere per la fede che quelle per gratia loro mostrano havere in me. Di che non posso se non con tutto el cuore ringratiarle. Ma perchè Quelle mi dicano che io devi andare quanto più presto a Orbetello per dare ordine al Commissario loro di quanto à da fare intorno a tal fabrica; in risposta dico a quelle, che già ci so'stato più volte, e ho ordenato e messo in carta, e fatto mettere in opera ai maestri quanto s'à da fare, e di tal fantasia ne fui inventore, come è cosa nota; e per ultimo questa state vi andai pure per lettare di lor Signorie Illustrissime, e mi vi fermai certi giorni, ordenando quanto mi pareva che in quella e anco in due altre stagioni si potesse fare, e informai benissimo e maestri, e anco el Commessario che ci aveva assistare, e in la propria opera disegniai la porta del soccorso, over falsa, una sortita, troniere, via cuperta per quelle in luogo di contramine, finestre, over feritoie all'usanza come in tutte le altre bene intese forteze s'usa, e el cordone: detti le alteze, e finalmente quanto per me fu conosciuto necessario, e in servitio e onor loro approposito, con quella fede e amore che s'aspetta a ogni buon figlio e servitor loro. Di che mi dovarei maravigliare che o i maestri, o chi n'à cura, non l'abbi tenuto a mente, quando io non provasse e sapesse che con la presentia mia cuntinua apena, dico i pratichi, se ne fan capaci; non so adunque come si è possibile che Quelle credino, mutando a ogni stagione maestri e nuovi, che le cose loro possino andar bene; io non dico questo per volere insegnare a Quelle, perchè so' più che cierto che in ogni loro ationi son prudentissime; e di gratia quelle non la piglin per questa via, ma cre-

din pure che la sperientia m'insegna, e l'amore grande che io porto alla patria, allo illustrissimo magistrato vostro e particularmente a ciaschun di lor Signorie, mi stregnie a dir così; e se io fusse potente a poterlo fare, io le dico certissimo che col mio proprio, senza dare alcuna spesa al publico, v' andarei e starevi, finchè io conosciese che vi fusse bisognio di me, come ognune dovaria; ma io so che quelle sanno che io nol posso fare, per non havere, nè haver chi mi dia; però in quanto potrò, non mancarò mai servirle dov'io sarò. E perchè al presente sto molto occupato in questi due luoghi con 24 maestri muratori intorno, e anco so'in procinto de cavalcare, e ora per ora assai lontano, conosciendo non potere così ora essere là, non ò mancato mandare di nuovo el modano del cordone, e ricordare a lor Commissario quanto gl'avevo già detto e disegniato, e dove e come, come anco avertirlo di quanto ha da fare per non perdar tempo inutilmente in la mia assentia e fino al mio ritorno o altro aviso. Prego ben le Illustrissime S. V. che mi perdonino; perchè per adesso m'è necessario far così per non poter fare altro. E voglin credare, perchè così el vero, che io so' volontaroso di servirle, come sempre che me ne sia dato occasione lo' mostrarò. Alle quali umilmente mi raccomando, bacciandole le Illustrissime mani.

Di Sorano el 26 d'Ottobre del 46.

D. V. Illustrissime Signorie

Umilissimo Servitore

Anton Maria Lari

### NOTA

Anton Maria di Paolo Lari, sopranominato il Tosso nacque in Siena întorno al 1503. Fu pittore e architetto; e le prime memorie che si trovano dell'esser suo sono del 1521 nel qual anno dipinse i pannomi per le trombe dei Donzelli della Signoria. Nel 1527 fece di pittura la bandiera che la Repubblica donò ai fanti di Lucignano per essersi portati valentemente nella battaglia di Camullia vinta dai Senesi nel Luglio del 1526 contro le armi di papa Clemente, e de' Fiorentini. Quando nel 1532 si sperava che Carlo V imperatore sarebbe venuto in Siena, i Senesi volendo dimostrare la loro affezione verso quella maestà, avevano preparato grandi feste, e dimostrazioni, dando tra le altre cose il carico al nostro Lari di dipingere gli archi trionfali; i quali poi nel 1536 architettò in compagnia del Beccafumi e di Lorenzo Donati, ed in parte ancora dipinse. Datosi in questo tempo alle cose di Architettura, nella quale aveva avuto a maestro il Peruzzi, fece nel 1535 il disegno della chiesa e convento.

di S. Marta, era Orfanotrofio. Eletto intorno al 1557 Architetto ai servigi della Repubblica fu mandato a diseguare il girone di Cetona, e a rivedere la muraglia di Chiusi. Nell'anno seguente fu ad Asinalunga per riferire sopra i bisogni di quelle muraglie; prorogandoglisi per altri due anni la provisione di tre scudi al mese. Visitò nel 1539 le terre della Maremma, e poi tornò ad Asinalunga, e disegnò il terrazzo di Chiusi. Nel 1540 fu mandato a Grosseto, dove attase alla fabbrica di quelle mura, e providde al restauro della cattedrale di quella città. Nello stesso anno attendeva in Siena alla edificazione della facciata del palazzo Palmieri dal lato di S. Cristofano, la quale a' innalzava col suo disegno.

Riconfermato architetto del Comune per un'altro anno nel 1541 va a Talamone e a Sovana per sopravvedere all'acconcie di quelle fortificazioni: e nell'anno seguente disegna le muraglie di Portercole. Ma nel 31 di Maggio era già a Pitigliano e a Sovana per rassettare le rocche di quelle due terre. Fortitifica in seguito Montepescali, e dà il disegno per la difesa di Portercole minacciata dall'armata del Barbarossa. E cresciuto il pericolo per la Maremma va colà in compagnia del Peloro, e ne visita le fortezze, provvedendo alla restaurazione loro. Chiamato poi a Pitigliano nel 1543 dal conte Gio: Francesco Orsini, per cagione della fortezza che vi voleva fare, è poco dopo ficenziato dal servigio della Repubblica, e dato il luogo suo ad uno spagnuolo per nome Ernando Diaz. Quando poi il conte Giovanfracesco fu costretto da Niccola suo figliuolo a fuggire e lasciare lo Stato, il Lari lo segui a Roma, dove dimorava aucora nel 1549. Dopo questo tempo ci abbandona ogni memoria dell'esser suo; onde è da credere che non stesse molto a passare di questa vita.

N.º 100. \* 1546

Denunzia de' beni di Domenico Beccafumi. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Libro delle Denunzie N.º 116.)

Dinanzi da voi espettabili citadini, chiamati da' nostri mangnifici Singnori, si dà per maestro *Domenico* di *Jacomo* di *Pace* dipentore chome mi trovo linfrascritti beni, e prima:

Una chasa per mio abitare cho' la fameglia, posta ne la chontrada de' Maestri, populo de la Badia a l' Archo; e trovomi:

2 chasette in detta chotrada e detto populo per apigionare, di pocho valore; una posisioncela nel chomuno di sa' Polinare di pocho frutto; una pocisioncela a uno bu cho' pocho frutto, nel chomuno di Munistero, detta le Cerchiaia: in chapo a l'ano stamo giù e su: chosa magra.

Trovomi 2 estaia de chastangnietto in Montagnia, in luocho detto Simignano.

Da più persone mi trovo debitto scudi 25 d'oro. Da una persona mi trovo da rischuotare — scudi 40 in circha. Trovomi vechio cho' la dona e 3 figlie femenine di 11 e 13 anni, e uno figlio mastio. A vostre Signorie mi rachomando.

#### NOTA

Domenico Beccafumi pittore e scultore senese più comunemente conosciuto col nome di Mecarino nacque nel 1486, da Giacomo di Pace lavoratore al podere delle Cortine presso il castello di Montaperto. Delle due mogli che egli ebbe, Andreoccia, della quale è sconosciuta la casata, gli partorì nel 1525 Adriano morto povero e senza figliuoli nel 1588, e Caterina, sorella di Pietro Cataneo Architetto e Matematico Senese, Ersilia nel 1535, e Polifile nel 1537, poi monaca Gesuata col nome di Suor Cecilia. Se vuolsi prestar fede ad un Registro contemporaneo de' sepolti nel Duomo senese, il Baccafumi morì ai 18 di Maggio del 1550. Altri nondimeno sostiene che ciò accadesse nell' anno seguente. Chi desiderasse maggiori e migliori notizie di questo artefice può leggere non tanto la vita che ne scrisse il Vasari (Vedi il Tomo X della Edizione Le-Monnier) quanto quel che ne dice il Della Valle nelle Lettere Senesi, ed il Lanzi nella sua Storia Pittorica dell' Ralia.

Le memorie che delle opere sue ho raccolto sono le seguenti:

1514. Domenico di Jacomo di Pace dipentore de avere lire dugento quattro soldi 12. 8, contanti, sonno per la pittura della nostra Madonna del Manto. (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI SIENA. Conti correnti H. H. carte 187.)

1518 31 di Dicembre.

El di detto (31 di Dicembre) ducati trenta faciam buoni a Ivomenico di Jachomo di Pacie, dipentore, che sono per la sua manifattura de la istoria de lo Sposalizio de la Vergine Maria.

Ducati trenta si fanno buoni a Domenicho di Jachomo di Pacie dipentore da Siena per sua manifattura della storia del Transito della Vergine Maria. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO DI SIENA. Compagnia di S. Bernardino. Registro C. III. Entrata e Uscita dal 1515 al 1531 a carte 38.)

1518-19 11 di Marzo.

Domenico d'Iachomo di Pacie dipentore de dare a di zi di Marzo lire quaranta tre, soldi dieci, ebe contanti in ducati sei d'oro, li quali se li derono per parte del disegnio e chartone à fatto della storia che va in Duomo sotto la pupola (cupola).

1520 3 di Novembre.

E a di iii di Novombre 1520, lire setanta ebe conntanti -- se li danno per chonto delle storie dipegnie. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Libro verde di 2 Angeli dal 1511 al 1520 carte 477.)

1521. Giovanni d'Alixandro cartaio -- de avere fino a questo di ili Aprile 1521 lire 39 -- Sonno per fogli reali dati a Mecharino per le storie e fogli comuni (ARCHIVIO e Libro detto carte 411.)

### --- 26 di Luglio.

A Compagno di Bartolomeo de l'Aguzaia e Gismondo d'Antonio Toiani operarii sopra al chataletto a di xxri di Luglio lire vinti una contanti -- per dare a Domenico di....dipense detto chataletto. (ABCHIVIO DEL PATRI-MONIO ECCLESIASTICO DI SIENA. Entrata e Uscita della compagnia di S. Lucia, Registro D. lii carte 2.)

### --- 6 di Settembre.

Domenico di Jacomo di Pacie dipentore de' avere fino a questo di ri di Settembre lire dugiento vintiquattro -- sonno per sue fudighe d' avere lui disegniattoci, e dipintoci tre storie d' Elia e del re Agabe in tre tondi sotto la pupola di Duomo. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Libro di tre Agnoli a carte 94 e a 147.)

1524 18 di Giugno.

Domenicho di Jachomo di Pacie dipentore de' avere fino a questo di xriii di Giugno 1524 lire otantaquatro, che sonno per le sue fadige (sic) d' avere disegniata e dipenta (sic) l'ultimo tondo de la storia de' re Agabe e d'Elia quando vanno a fare sacrifizio, e due mandorle con certe figure, e disegniato uno fregio. (ARCHIVIO e Libro detti a carte 147.)

#### ---- di Settembre.

Maestro Domenicho di Jachomo dipentore — de' avers sino questo di di Settembre lire trecento vintinove, soldi 0 sonno che tanti faciamo buoni a lui per sua manifattura e colori d'uno quadro, pintovi più figure per la tavola della Madonna. (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI SIENA. Libro delle Spese fatte per la fabbrica della chiesa della Madonna delle Fornaci dall'auno 1522 al 1524 carte 40.)

1525. In quest' anno Mecherino aveva disegnato e dipinto il fregio della Storia di Mosè, quando bate la vergha nella pietra che fa venire acqua. (ARCHI-VIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Libro di tre Angeli Debitori e Creditori a 341.) 1528-29 20 di Marzo.

Ricordo come oggi questo di xx di Marzo 1528 le rede di questi da Gambassi, domandati al presente dell'Orafo, seciono in chiesa nostra una tavola alla chappella che già si domandava la Pietà; la quale cappella a detti eredi su consegnata molto tempo avanti; et è una tavola con adornamento misso d'oro, con predella messa d'oro et dipinta; ed è di valuta di ducati circa 100, secondo dissono. El maestro che la dipinse si domanda maestro Domenico da Siena. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO DI SIENA. Convento di S. Spirito. Registro H VII. Quinterno di Ricordi della Sagrestia cominciato nel 1517).

1531 30 d' Agosto.

Maestro Domenico d' Jacomo di Pacie dipentore de' avere fino a di xxx d' Agosto scudi cento vinti-sonno per le sue fadighe d' avere lui disegna-

ta e dipenta la storia di Moisè quando ebe le tavole nel monte, la quale fu stimata per maestro Baldassarre architettore chiamato per misser Francesco Tolomei nostro dignissimo operaio. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Libro Giallo dell' Assunta dal 1529 al 1543 carte 116.)

1535 30 di Luglio.

Deliberaverunt, quod magnifici Domini et Capitaneus populi auctoritatem habeant videndi obligationem magistri Dominici pictoris circa conductionem volte aule inferioris versus plateam, et si viderint ipsum adimplevisse ea ad que tenetur, quod tunc fieri faciant eidem decretum quod solvantur ducati xxr de residuo centum ducatorum depositorum in manibus.

1536 6 d' Aprile.

Deliberaverunt quod infrascripti habeant auctoritatem conferendi de ornamentis cum magistris Dominico et Antonio Maria pittoribus, nec non cum magistro Laurentio de Donatis; et intellectis eorum architetturis et voluntate, referantur.

---- 7 d' Aprile.

Deliberaverunt quod pro ornamentis in adventu Cesaree maiestatis solum ornatum Porte Nuove, et domus que deputabitur pro habitatione eius maiestalis: et quod perficiatur equs iam inceptus, et quod ornamentum porte nuove locetur Antonio Marie pittori, et domus habitationis eius maiestatis magistro Laurentio, et equs magistro Dominico alias Mecuccio pittori. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI. Libro de' Quattro dell' Ornato per la Venuta di Carlo V. Imperatore. È fra i rogiti di ser Alessandro Arrighetti.)

1537 12 di Settembre.

E a di ru di Settembre lire otto sol: sei paghati per detta Compagnia a Giulio Brizzi uno de li tre Operai sopra la pittura della tavola e loro depositario per magiore parte d'uno residuo che restava avere da la compagnia per chonto di denari paghati a Mecharino dipentore d'essa. (Abchivio del Patrimonio Ecclesiastico di Siena. Compagnia di S. Berderdido Reg. B. XLVII carte 47 tergo.)

1540 10 d' Agosto.

Maestro Domenico di Jachomo dipentore die avere a di 10 d'Aghosto lire dugiento dieci quali denari sono per la dipentura del nostro chataletto nuovo e per l'oro che è entrato in detto chataletto e per ogni sua manifattura: Quale chataletto ci à dipento e reso già più di fa del quale chataletto ne è stato operaio Bartalomeio di.... Venturi, e Pietro di Domenico Serventi, macielaio. Delle quali lire 210 detto maestro Domenicho si convenne con li soprascritti nostri operai d'achordo in tutto lire 210.

E io Domenicho sopradetto ò ricievuto le sopradette lire dugento dieci. (ARCHIVIO detto. Compagnia di S. Antonio Abate. Bilancio dal 1524 Registro C. l. carte 132.)

1548 11 d' Agosto.

Maestro Domenico di Pacie dipentore. E addi 11 d'Aghosto lire ottanta, disse per comprare bronzo per li angioli.

1549. E addi 26 di Febbraio lire cento otto, soldi ilii, sonno per libbre cento cinquantaquattro, oncie sette ciera gialla per lire 70 il cento datogli per la chamicia de' quattro ampnioli.

1550 30 di Giugno.

E adi ultimo di Giugno lire quattrocento -- sonno per libbre 1250 di bronzo auto da noi per fare li amgnioli 4 primi fatti in Duomo.

1551. Maestro Domenico di Pece, pittore, de' avere addi primo d' Aghosto lire undicimila secento -- se li fanno boni per la fattura a tutte sue spese di otto Amgnioli furo posti alle etto chelonne in Duomo, come si vede; per lire tremila il paio com suoi posamenti, come n' è ricordo el Giornale -- e se ne difalca lire quattro cento per li due primi posamenti, chè non li fe' esso meestro Domenico. (Anchivio della Opera del Duomo. Bilancio A. Debitori e Creditori c. 252 e 455.)

### N.º 101. \*

### 4546-47 8 di Gennaio

Lettera di Anton Maria Lari alla Signoria di Siena. (ARCHIVIO detto. Lettere di diversi. Filza 69.)

Illustrissimi Signori ec.

Per una di lor Signorie Illme del primo di questo ò inteso quanto quelle amorevolmente mi schrivano e per gratia loro avertendomi delle cose di Pitigliano. Cosa veramente che mi fa ogni di più cognosciare quanto Quelle per mera bontà loro mi amino; et oltre all'obrigo ordinario, mi obligano tanto magiormente et in publico et in privato, e mi confermano nella fede che sempre ho havuto in ciaschun di lor Signori Illmi. Mi dolgo bene non esser tale che gliene possi dare merito, ma non potendo altro, almeno non sarò ingrato a Quelle, con tutto il cuore ringratiarle, et in ogni lor bisognio per quanto posso offerirmele paratissimo a i lor servitii, e amarle cordialissimamente, come sempre ò fatto. Ma sien sicure Quelle, che se quelli omini mi voglion male, che questo è più presto per malignità loro, che per causa che n' abino; conciosia che non si potrà mai trovare che io facesse in particulare dispiacere a persona, nè in detti, nè in fatti, nè pur mai entrasse in casa di nissuno nè a mangiare, bere, nè per dormire, o cosa che le progiudichi o all'utile o all'onore. Ma se ne trovaràno bene assai che non potriano negare ch' io non gli abbi fatto piacere, favori, prestato

denari, fattoli careze in casa, in Siena e fuore dove so'stato: e se io ò servito il signore Conte nelle fortificationi, l'ò servito con quella fede et amore che s'aspetta ad ogni onorata persona, non per far lo' dispiacere; e tanto son sempre per fare, e con sua Signoria Illustrissima, e con qualunche altro o Signore, o privato, che si degniarà volersi servire di me. Credo bene che questo iuditio dell' andare a Monte Auto, l'abino havuto di Roma, perchè l'animo mio era tale per satisfare a V. S. Illme, et occorrendomi lo diceva liberamente, et loro che vi anno delli omini che con me fanno el domestico, ne deveno essere stati avisati. Però questo iuditio l'avevo havuto prima dal signore Aschanio, dal signore Bertoldo e da omini Illustrissimi del Conte: e anco Monsignor Rmo di Carpi, presente Ms. Alixandro Sansedoni, un dì ne disse. Quanto al provedere a' casi miei, non so che altra provisione farci che starne lontano quanto posso, e a questo fine so' qua: et ogni di mi s' apresentano partiti nuovi in Italia e fuori; però per anco non mi so' resoluto a niente, e quando le Signorie V. Illme mi volessor dare del pane commodamente, per l'amor che ò sempre portato alla patria, havendo in servitio loro speso i migliori anni della mia età, molto più voluntieri servirei loro che altri, perchè almeno ci sarebbe l'amore, et anco lor Signori sareber certi che quel che mangiasse io, non lo mangiarebbe forestieri: e se bene ad alcuni è parso alcune volte che li danari delli architetti sono spesa vana, però e' può accader de'casi che in un ponto sanno fare tanto, che fanno confessare a quei medesimi che l'è utile et necessaria. Questo lo dico acciò che Quelle conoschino el buono animo mio, alle quali come minimo servitor loro baccio le Illme mani, et con tutto el cuore mi raccomando: et nostro Signore Dio semper le mantenga felicissime.

Di Roma el VIII di Gennaio 46 Di V. Illme Signorie

> umil servitore Ant. Maria Lari

N.º 102. \*

4546-47 5 di Marzo

Altra del medesimo alla Stessa. (ARCHIVIO e Filza detti.)

Illustrissimi Signori etc.

Per non mancare all'obrigo che tengo con vostre Illme S. e col signor Conte, havendo per altra mia avvisato quelle come gli omini di Pitigliano e Soano erano stati chiamati da sua Santità; per questa dico a Quelle che son conparsi 14 omini di tutte due le terre, et hanno produtto uno imfamatorio di molte carte dinanzi al papa, dando molti carichi al Signore Conte, e tra li altri ancor, che qui fondano, gli dan carico nella roba, nelle donne e che gli à . . . .; di che volendosi el Conte alla presentia loro inanzi a Sua Santità iustificare, a Quella non è parso in modo alcuno, dicendo che non è onesto che sua Signoria contenda del pari e con suoi vasalli, e che appresso à sua Santità e iustificativi modi; e agli omini sua Santità ha fatto un gran rabuffo, riprendendoli aspramente dello errore et excesso che hanno commesso; concludendo finalmente che e' pensino in ogni modo havere ad avere el conte Giovan Francesco per lor patrone, come è stato, e come el dover vuole; e che a questo si risolvino a trovarci modo, perchè così è la mente sua. Et gli uomini sbalorditi, non sapendo che altro dirsi, risposono che ogni cosa erano per fare che piacesse a sua Santità, escietto che questo. Veduto il papa la loro ostinatione, lo' repricò che non si partissano di Roma, e che ci pensassero bene, e si ridursero sinlo (sic), perchè così era mente sua, e così voleva el dovere, e quando la intendesseno altrimenti, che sarebe la ruina di quei luoghi; e gli esortava a doverlo fare prima che si venisse all'arme, perchè in tutti i modi vuol che el Signor Conte sia padrone, e che la prima volta che li parlariano, fusse resoluto. Per anco non sono ricomparsi, nè sua Santità ha mandato per loro, e non stanno di buona voglia, ma stanno bene ostinati. Vedesi che confidano assai nel cardinal Farnese: però anco el Conte ci confida grandemente; la Signora Duchessa di Piageza lo' à detto gran villania. Però con tutto questo, ancorchè el munitorio andasse al signor Niccola, sua Signoria non comparisce, et ha schritto al Cardinale che non può comparire, allegando le medesime ragioni di prima, cioè che comparendo sarebbe la sua ruina, e che non si vuol perdare quel stato. Pure el conte sta di buona voglia, perchè egli vede che el papa camina bene. Et io trovo el conte a ogni di meglio disposto verso le Signorie V. Illme, et del medesimo parere che Quelle sanno.

Quanto alle muove, per quanto ho possuto penetrare di buon luogo, sua Maestà sta molto in collera con sua Santità; la causa non la potei bene intendare, perchè questo l'intesi sentendo legiare una lettera da un gran segretario a un signore in disparte, e quando fu alle cause lesse tanto piano che io non possei udire, mallè (ma l'è) facile a immaginarsela. Una sera a una tavola sentii che un signore si lassò uscir di bocca queste parole: E' non sarà tutto maggio che voi vedrete in Italia rimuovare stati di tal sorte che a ongniuno parrà un mondo nuovo. Io so' andato drieto a questa parola più che ò possuto, finchè ò preso ochasione, e ò ardito domandare el medesimo: finalmente ne ritrassi: non l'ò detto a caso: con qualche altra parola che mi pareva volesse inferire anco sopra le cose di Siena e masime di parte della Maremma. Ho sentito dire a un gentilomo che el Duca di Fiorenza fa 8 galee. Alcuni gentilomini fiorentini m' ànno detto haverne viste 4 finite, cioè 2 galee e 2 galeotte: O' sentito una sera a tavola dire a un signore a questo proposito (parlando sopra le cose di Piombino): queste galee hanno bisognio d' un porto; e io per intendere dissi, che è S. Stefano? allora mi fu risposto ridendo; tu ài il diavolo adosso. Dicesi che el Papa ha mandato segretamente un capitano a Civita Vechia con ordine di far 500 fanti. In Roma è Piero Strozzi: evi venuto un Monsignor di Sottiglio. (?); so' ito domandando a molti gentilomini e signori; non posso intendar niente, escietto che un signor, che mi dice per certo non farci niente. Circa le nuove, altro per ora non mi soviene. Credo che non sia male star vigilante.

Quanto al caso mio, Illmi Signori miei, io ho aviso che le mie robe sono andate male in Sovana, quali sono per più che 70, o 80 scudi di panni, drappi e altre cose buone. Evi poi libri, disegni, con cierte belle cose e utilissime, che son li studi miei di qualche anno, che mi sono molto dannose; quali stimo senza quelle per più che 100 scudi. Più ò parlato a questi

omini e mi dan parole o fede di testimoni, che le sanno assai bene quante e quali le erano. O'ancora la risposta di chi l'aveva in mano, che fa fede grande, talchè io posso mettare in vero el tutto. Prego le Illme Signorie che con quela magior presteza, che si può, mi voglino far gratia d'una lettara calda et di buono inchiostro al Signor Niccola et alle due comunità in favor mio, che me le voglin rendare. Io non mi son levato allor (alle lor) fationi, e non m'aveva a torre el mio, non n'avendo causa; e questo è uno assasinamento troppo grande. La lettera Quelle potranno indirizzarla al signor Sinolfo Otterio, e sua Signoria la potrà mandare, o per via di Sovana: e harei caro saperne la risposta, perchè quando non me le voglin rendare, prego V. S. Illme che non mi voglin mancar di iustitia. Costà v'è de loro omini e nel vostro dominio, è del bestiame; qual per la fede che ò in Quelle, e perchè el dovere el vuole, per esser quei Signori iusti e ragionevoli che ei sonno, sto sicuro che non mi mancaranno. Et io come minimo et umil servitor loro non mancarò, oltra l'obligo ordinario, essar sempre ubidientissimo a ogni vostro comando. Altro per ora: baciando le Illustrissime mani, farò fine. Di Roma 5 Marzo 46.

Umilissimo Servitore

Anton Maria Lari

N.º 103.

1547 23 d' Aprile

Lettera di Anton Maria Lari alla Balia. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Lettere di diversi Filza 68.)

Illustrissimi Signori etc.

Per non mancare al solito raguaglio, dico a V. S. Illme che circa le cose di Pitigliano, stanno anco nei medesimi termini: attendesi continuamente a procedare; e presto si spera la resolutione, nè per anco ci si vede altro di nuovo, che la continua buona mente del papa verso el conte Giovan Francesco. E perchè le S. V. Illme mi danno per la loro ardire che io le tenga avisate di quel che sento fedelmente: a questo rispondo. Che Quelle possano libaramente star sicure che prima non schrivarò mai,

che schivare altro che la verità di quel che intendo: nè credo che Quelle habino altra fede in me, riferendomi però sempre d'ogni cosa al vero.

Circa le cose della lor città, io sento parlar persone che sanno che le sonno oggi in gran considerazione, e tanto più per le cose che caminano, fassi juditio che per fino a ogi le sieno state molto ben governe, e che sia bene che non si manchi della solita sua reputatione. Pare anco che el mondo si vadi più ingarbugliando, che molti non pensano; e se ne vede qualche segnio.

Jer sera Don Diego (il Mendozza) entrò dal papa, e stèvi molto: all'uscita sua fur serrate le porti senza dare altra audientia, e lo fui presente. A chi à juditio ha dato che dire, perchè già per prima si pensava. Li Signori Francesi mostrano star di buona voglia di questo lor nuovo Re: per una copia d'una di Vanetia Quelle potranno intendare i salvi successi della M: Cesarea cor altre cose appresso.

Altro per questa non mi occorre, se non ricordare a Quelle che mi voglin tener justitia contro a Pitiglianesi per le mie robbe; quali m' ànno tolte iniustamente, non havendo causa alcuna; fidate in casa di prete Pompilio a Sorano, e nella assentia mia con grande assassinamento: come anco hano fatto di 100 some di grano a quel povaro di maestro Salvestro muratore, quale cra in Lonbardia. Vanno facendone spesso ad altri ancora: un povar frate di S. Augustino anco fu da loro svaligiato: venendo a Roma per di là un vilettaio; el medesimo, e non sò che donna del vostro Dominio n'à havute le sue: Se si va comportando tali cose, starem freschi. Però ritorno alle mie. Del resto ne lasso el pensiero a chi tocha. Prego Quelle, che per lor gratia non mi voglino mancare di farmi satisfare. Alle quali di continuo baciando le Illme mani, con tutto el cuore mi offero e raccomando. Di Roma el 23 d'Aprile del 47.

### D. V. S. Illustrissime

Umilissimo Servitore

Anton Maria Lari

Lista delle robbe lassai a Sorano.

A Cristofano ciabattaio un cuoio cavallino.

A prete Pompilio . . . . . . . . . . . . . Scudi 1. j. 11 0 Una valigia di legnio cuperta di vitello fodarata di tela verde

| col suo luchetto corregge e cuscino piena di robbe sc. 3. j. 40 Robe drento alla valigia |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Una cappa di cotonato della spada grande . sc. 10. j 11 0                                |  |  |  |  |
| 2 paia di calze sc. 6. j. 11 0                                                           |  |  |  |  |
| Una birretta sc. o. j. H 4                                                               |  |  |  |  |
| Una vesta di damascho con tre filoni di velluto con sue ma-                              |  |  |  |  |
| niche, bottonata e nuova sc. 15. j. ii 0                                                 |  |  |  |  |
| Una robba di damascho con bavaro e maniche, e con due                                    |  |  |  |  |
| dita di raccamo intorno sc. 20. j. <sup>11</sup> 0                                       |  |  |  |  |
| Uno saio di schoto fodarato di tela todesca . sc. 3. j.11 0                              |  |  |  |  |
| Pianelle e scharpe di velluto sc. 2. j. 11 0                                             |  |  |  |  |
| Scigatoi sottili e grossi; scarpini di scharlatto di tela, scu-                          |  |  |  |  |
| fie, fazoletti di lenza, e altri pannilini sc. 3. j. <sup>11</sup> 0                     |  |  |  |  |
| Uno paro di guanti di camoza sc. 0. j. <sup>11</sup> 4                                   |  |  |  |  |
| Una candela avolta alla napolitana sc. 0. j. 11 2                                        |  |  |  |  |
| Uno consolo di seta sc. 0. j. <sup>11</sup> 3                                            |  |  |  |  |
| Uno compasso bellissimo con 3 ochi d'ottone fatto in Pa-                                 |  |  |  |  |
| rigi sc. 1. j. 11 5                                                                      |  |  |  |  |
| Una schufia di seta nera sc. 1. j. u o                                                   |  |  |  |  |
| Una scopetta di setole sc. 0. j. 11 2                                                    |  |  |  |  |
| Uno offitiolo di stampa d'Aldo, bello sc. 0. j. 11 5                                     |  |  |  |  |
| Una riga d'ebano longa 3 palmi sc. 0. j. 11 5                                            |  |  |  |  |
| Una riga di nocie con meza pialla sc. 0. j.u 1                                           |  |  |  |  |
| Libri                                                                                    |  |  |  |  |
| Uno Vitruvio di fra Giocondo.                                                            |  |  |  |  |
| Le notationi di Vitruvio del Filandro.                                                   |  |  |  |  |
| Un Marliano.                                                                             |  |  |  |  |
| Molte misure d'antiquità di Roma.                                                        |  |  |  |  |
| L'opera d'Archimede.                                                                     |  |  |  |  |
| Una tradutione d'Archimede con figure di mia mano che                                    |  |  |  |  |
| non è a luce, con molte belle fadighe.                                                   |  |  |  |  |
| La Castrametatione di Polibio.                                                           |  |  |  |  |
| Una tradutione della medesima.                                                           |  |  |  |  |
| La figura grande della castrametatione con suo' machine e                                |  |  |  |  |
| misure di mia mano, che non è a luce.                                                    |  |  |  |  |
| Uno trattato d'architettura che non è a luce.                                            |  |  |  |  |
| Più disegni di forteze.                                                                  |  |  |  |  |
| Altri disegni varii.                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                          |  |  |  |  |

Molti bei segreti.

| Robbe | fuor | della | valigia. |
|-------|------|-------|----------|
|-------|------|-------|----------|

| ttoppe tudi della valigia.                                        |
|-------------------------------------------------------------------|
| Una cappa da cavalcare con maniche di panno monachi-              |
| no sc. 6. j. ii 0                                                 |
| Uno paro di calze alla spagnola da portar sopra li sti-           |
| vali sc. 0. j. 11 5                                               |
| Uno corsescone sc. 1. $j.^{11}$ 0                                 |
| Una spada sc. 1. j. 1 5                                           |
| Uno par di stivaletti di camoscio sc. 0. j. <sup>11</sup> 6       |
| Un cappello di paglia fina fodarato di taffettà, con suo cen-     |
| tolo sc. 2. j. <sup>11</sup> 0                                    |
| Una sella con tutti li suoi fornimenti, staffe, stafili, briglia, |
| retini, striglia nuova da scomettare, pettine, corregia, e molte  |
| frascarie sc. 5. j. $^{11}$ 0                                     |
| Senza e libri, e disegni sc. 82. j.11 7                           |

## N.º 104.

## 1547 29 di Dicembre

Lodo di Giuliano di Niccolò Morelli orefice, e di Claudio Bartalucci sul prezzo dei lavori fatti alla Compagnia della Morte da Bartolomeo Neroni detto il Riccio. (Archivio de' Contratti di Sieña. Filza de' Lodi di Ser Giulio Ghezzi N.º 56.)

### Anno MDXLVII.

Col nome diddio e della sua Madre Maria. Amen.

Noi Giuliano di Andrea (sic) oreficie e Claudio di Stefano Bartolucci ambidue eletti e deputati a decidere e terminare infra le scritte parti; da una la Compagnia e omini della Morte di Siena, et dall'altra maestro Bartolomeo di Bastiano detto Riccio dipintore, in causa di certe fiure (figure) e ornamenti di esse cioè: una Nuntiata e Agniolo di rilievo fatte in essa Compagnia sopra le porti della sagristia e sopra quella che saglie per andare in capitolo, fatte per le mani del detto Riccio, di stucho, sichome al presente si vede: di qui è, che noi sopradetti per il compromesso i' noi fatto per le dette parti, pronuntiamo et condenniamo essa Compagnia, come di sopra, a dare al detto Riccio per le sue fadighe et merciè in esse fiure fatte, per gli or-

namenti, spese e tagliature, scudi quaranta d'oro in oro, cioè lire trecento vinti. Et che chosì per noi è stato fatto, e maturamente considerato, quanto per noi cogniosciar si poteva; intendendosi in essi sc. 40 essarvi incluso ogni spesa fatta per detto Riccio; et ogni altra chosa da finire s'intendi saddisfarlo sichome ne saranno d'achordo: et li s'ametti in detti scudi 40 tutto quello che fino questo dì avesse riceuto et i'restante saddisfarli a suoi piaceri. E tutto come di sopra fatto per noi in ogni miglior modo e considerazione far si poteva. Et io Claudio di Stefano detto ò scritto questo lodo di mia mano, al quale esso Giuliano si sottoscriverà, afermando come di sopra.

E io Giuliano di Niccolo orefice dico che'l detto Riccio dipentore abi li sopradetti scudi quaranta d'oro del detto lavoro, come al presente si trova.

Anno domini 1547. Indictione VI, die vero 29 mensis Decembris.

Latum et datum fuit suprascriptum laudum, per suprascriptos arbitros qui laudaverunt in omnibus et per omnia prout in eo etc.

Actum Senis ad banchum Iuris coram et presentibus ser Antonio Maria Bindo et ser Enea Dantino notariis, testibus.

Ego Julius Ghezius notarius de predictis rogatus, scripsi etc.

#### N.º 105.

# 4547-48 45 di Marzo

Lettera di Dionigi Gori ingegnere ed aritmetico alla Repubblidi Siena. (Archivio delle Ripormagioni di Siena. Scritture Concistoriali Filza 78.)

Alli Inlustrissimi Signori e Patroni mei li Signori X. Informatione sopra alla roina del rivelino di Piano Castagnaio; e prima la roina è verso il piano sopra la terra e luogho più debile d'essa terra, e luogho dove si può solo da quello lato batare. La roina del rivelino à braccia 12 di stero (sterro, sterrato) dove non avendo ritenzione per esere posticio, sarà causa col tempo d'altre roine nella rocha. Lasando cossì, la terra di Piano Castagnaio è aperta, e sopra al tereno non ci è posibile edificarci; chè è postisio, e non resitirebbe (sic: resisterebbe) a nisuno

pesso. Per chiudere sopra; volendo riparare con uno bastione di fondo; saria quasi eguale alla spessa del muro da farsi, respetto alli due altri muri rimasti ne' fianchi che bisomgniaria darlli in terra, si no, penso farano rovina, come questo à fatto. La spessa da farsi sarà cane quatro cento, che costarano scudi 400 d'oro, e per quanto posso comprendere, le calcine la Comunità le farà lei e con aiuto della terra de l'Abadia, chè non mancho sicurar di detta rocha, chè Pianesi condurano sasi, rena et acqua per detta opara, che sarano e 3/4 del tutto il costo, dico e tre quarti di quanto montarà tutta l'opara, o poco mancho.

Sì è fatto il muro da farsi in disengnio colla forteza del luocho, ed una porta principale, e del socorso della terra, a ciò le S. V. Illme ci posino considerare sopra. E questo e quanto dico sopra ciò. Li bacio le mani e me li racomando. Dalla Rocca 15 di Marzo 1547.

Di loro Signorie minimo Servitore.

Dionigi di Paolo di Goro

N.º 106.

Ĺ

4547-48 20 di Marzo

Lettera di Girolamo Bellarmati alla Repubblica di Siena. (Anchivio detto. Lettere di Diversi Filza 68.)

# Molto Magnifici Signori miei.

Francesco Piccolomini mio cugino et curatore de li miei beni, mi fa intendare la lege et editto che V. S. han fatto di richiamare tutti li absenti a la patria. E per trovarmi io obligato da tre mesi in qua a questa Corona per fede di nuovo, mi dole estremamente non poter obedire ai comandamenti loro; imperochè trovandomi io vicino a la vechiaja, non ho altro desiderio che condurre il resto di mia vita, dopo così longhi travagli, in riposo, et in locho ove insieme con esso, io potessi fare qualchè benefitio a la patria. Per il che fare, sono stato vi mesi continui appresso et con la presentia, et con più continuate lettare per havere da questa Corona bona licentia; et non havendola possuta ottenere, chiamato da Sua Maestà a la Corte, sono stato di nuovo costretto, dopo più esortationi fattomi, le quali, come ciascun di V. S. sanno, sono in tali principi, minacciosi comandamenti; Tono III. 12

di darli la fede di servirlo tanto quanto piacerà a S. Maestà, con quella fede, et amore ch'io ho servito la felicie memoria di suo padre. Di modo che, non potendomi io partire senza mio manifesto pericolo, et danno, et senza machiare bruttamente l'honor mio; il quale solo in tante mie peregrinationi, e travagli è stato quello che mi ha dato da viver; son costretto ricorere a V. S. per gratia, et supplicarle che si mettino d'avanti lo stato mio, che è così vero come io glielo narro, di escietuarmi da questa lege, o bando che si dicha; considerato maxime, che in 1x anni ch' io ho servito questa Corona, el non si trovarà mai ch' io habbia o con parole, o con fatti procurato di far danno, o dishonore a cotesta republica in qualunche modo lo stato sia suto governo, nè da x anni in qua ch'io separai l'animo da le seditioni civili, ho mai voluto conversare, o concorere con persona che habbia ateso a tal cosa; il che quando V. S. haveranno bene considerato, non dubito ch'el non mi habbino a fare questa spetiale gratia, et lasciarmi vivere senza alcun preiuditio loro in quello stato, dove la mia travagliata fortuna me ha condoto; il che faciendo restarò ancor senza modo particularmente pbligato a ciascun di V. S. Io ho inviato homo expresso a la Corte per havere lettare da S. Maestà indiritte a V. S. et spero che non doverà tardare xv o xx a tornare; ma la solecitudine che Francesco Picolomini mi fà è causa ch' io ho voluto con guesta anticipare. Subito ch' io l'ahbbi (sic), come io spero, ricevuta, la inviarò a V. S. a le quali quanto posso mi racomando. Di Scialon in Borgogna il di xx di Marzo nel XLVII.

Presto et pronto per fare continuamente servitio a cotesta Republica, et a qual si voglia di V. Signorie particulari.

Hieronimo Bellarmato

N.º 107. \*

1548 24 d' Aprile

Lettera di Pietro Cataneo alla Signoria di Siena. (ARCHIVIO detto. Scritture Concistoriali Filza 78.)

Cristo

Illustrissimi Signori e patroni miei. Ieri si misurò la muraglia fatta per maestro *Antonio* Parmigiano a Talamone, e dassene conto alle Signorie V. Illustrissime, come di sotto:

L'aggionta sopra la cortina, che è tra la rocca et torrazzo tondo dei ripari, è braccia 82 1/3 longa, grossa 2, alta 1 1/2, che riquadrate sono bracia ducento quaranta sette: braccia 247

L'aggionta del torrazzo tondo è di giro B.ª 24, grosso tre et alto 2, che riquadrato è B.ª 144. . B.ª 144

Il suo parapetto non finito gira B.º 20, alto 5/6 e grosso 5/6, che riquadrate sono B.º 14. . . . B.º 14

L'aggionta sopra i ripari longa B.\* 16 1/3, alta 1 5/6, grossa 5/6, che riguadr. è B.\* 25 1/7. . B.\* 28 1/7

Un poca di tacca a canto ai ripari B.º 2 longa, alta 2 1/2, grossa 5/6, che riquadrata è B.º 4 1/6. B.º 4 1/6

B.a 590 1/2

Sono in tutto canne 36 B. 14 1/2 riquadrate, dico canne trentasei B. 14 1/2, che, a uno scudo d'oro la canna, montano scudi 36 d'oro l. 7. s. 5, e tutto si è misurato diligentemente. Dio le faccia contente.

D' Orbetello il di xxiiii d'Aprile nel xiviii.

Il medesimo se l'è scritto per il detto maestro Antonio muratore.

Buon figlio e servitor di Quelle Pietro Catanea

Poscritta. Per il vetturale si è oggi ricevuto 50 corbelli eventi pale, et inteso per la loro come hanno consolato Ser Lattanzio. Ai salinatori non se li darà noia, perchè così ne commettano, et al signor Conte Camillo si pagaranno li vinti scudi, recordandole che ci rimane molti pochi denari i'le mani, e desiderando che si lavori, bisognerà che di nuovo faccin provisioni.

N.º 108.

# 1548 13 di Luglio

Allogazione a Niccolò di Pietro Paolo Sciolti e a Girolamo Magagni detto Giomo del Sodoma, delle pitture della cappella della Croce presso l' Osservanza. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Rogiti di ser Luca Salvini. Filza di Fedi e d'altro.)

Christo. A dì 13 di Luglio 1548.

Apara manifesto a chi legiara la presente schrita, chome ogi questo di sopra deto frate Marcho Massaini, frate de l' Oservanzia di santo Francesco, aluogha a dipengiare a la chapella nuovamente fata dove era la crocie de l' Oservanza, a Nicholò di Pietro Pavolo dipentore, e a Girolamo di maestro Francesco barbiere, con questi pati et chonvenzioni.

Et prima; che ne la volta di deta chapella ci dipenghino due sterie: la prima la Visitazione de la Vergine Maria, la sichonda storia, la Natività del Signore, e ne la tavola di deta chapella ci ano a fare queste figure: e prima, el nostro Signore chrociefisso che la Nostra Donna getata in terra sia morta chon santo Giovanni Vangielista et santa Maria Madalena chon tuti questi altri santi: e prima santo Francisco et santo Bernardino et santa Chaterina martire et santa Chaterina da Siena et santo Antonio da Padova, et santo Nicholò di Bari. Ne la parete in prima a mano drita, ci à andare santo Girolamo et santa Marcharita, santo Bastiano, santa Lisabeta del terzo ordine, santo Rocho, santa Lucia martire: da mano sinistra, ci à andare in prima santo Antonio abate, et santa Orsola martire, et santo Gismondo martire et santa Angiesa, et santo Donino, et santa Polonia martire. E tute le sopradete figure sieno chon tuti li noro (sic: per loro) ornamenti a uso di buono e sufiziente maestro; et li sopradeti maestri s' obrichano dare interamente fornito deto lavoro per tuto Dicienbre prosimo.

E'l sopradeto frate Marcho dà a li sopradeti maestri per loro dipentura scudi vinti sei, di lire sete per scudo, da pacharlli in questo modo: al presente, scudi otto, e a mezo lavoro scudi otto, e resto quando interamente sarà finito deto lavoro: e quando deto lavoro non sia finito interamente a deto tenpo, so' chontenti li sopradeti maestri chaschare in pena di scudi due: e che deto frate Marcho li ritencha, et posi alochare deto restante a chi lui parà. E deto frate Marcho s'obricha dare a li deti dipentori chalcina e tavole per fare ponti: et deto fra Marcho dà a li sopradeti dipentori per loro sigurtà di deto pachamento Achille di Mariano pizichaiuolo, e li deti dipentori danno per loro promessa al sopradeto frate Marcho per tuto quello che li sopradeti dipentori manchassero in deto lavoro. E per fede de la verità li sopradeti si sotoscrivaramo di loro propria mano, et chosi le sopradete promesse.

E io Marcho di ser Andreocio a prechiera de li sopradeti e di loro volontà ò fata la presente scrita di mia propria mano.

### N.º 109.

# 1548-49 14 di Febbraio

Inventario delle robe lasciate da Gio: Antonio da Vercelli detto il Sodoma. (Archivio detto. Rogiti di ser Luca Salvini N.º 2386.)

Anno Domini 1548-49. Indict: 7, die vero Jovis XIIII Februarij.

Inventarium bonorum acceptorum in testamento a domina Beatrice olim filia Luce de Gallis sive Corona, et relicta domini Johannis Antonii Sodone, pro parte suarum dotium, et vigore sui instrumenti dotalis.

Una vigna in Curia Archiepiscopatus in Comuni Murli cum domo, casalone, et cellario cum omnibus massaritiis, et juribus.

Più teste et antichaglie et cose da pitori existenti in una stanzetta di suo (sic) casa: 6 cassette con colori et altre cose: una credentia, tre sedie di legno: 6 altre casse: 3 altre sedie, due di legno, et una di stiancia (sala) nuove: 2 spade.

1 quadro di Leda; una Lucretia: 1 tavola con Chisto che porta la croce; uno quadro con S. Tommè: 1 Christo in resurrectione: 1 quadro con Christo in apparitione a la Nostra Donna; un ritracto di Pandolfo Petrucci, 1 tela abbozata con Christo morto, 2 cabbie con filo di rame, e schannello con 2 porfidi con quadri di pietre miste; 3 pezzi di marmi; 1 tela di paesetti; la Nocta, o vero fornace da bichieri; 1 tavola, 4 intarsiate,

1 scannello vechio; 3 tele di paesi; 1 Christo da la colonna; 1 quadro di Nostra Donna in tela; 1 quadro di S. Caterina, di legno; 3 ritracti; 1 quadro con cornice intagliata; 1 quadro abozato del Arcivescovo; 1 predella d'altare missa a oro; 1 pila di macigno; 1 quadro di S. Michelangelo; 1 tela longa di tre bracia principiata; 2 ritractati (sic) la Saracina, e la Toscana; 1 altra oredentia; el papagallo con cabbia; 1 tavola grande di bracia 6 in 7 d'altare con ornamento, di Nicolò di Bogino; 5 deschi; 4 pezi di cornicioni di nocie; 1 matarazo; 1 lecto; 4 lenzuola; 2 cuperte; 3 cucciette; la madia; 1 stanzetta con più legnami, e altre bagaglie di poca valuta; 1 tavola d'altare grande; 2 colonne di pietra; 1 botte nuova, ferri da fuocho, e tavoletta da mangiare; 2 tovaglie; 1 sciugamano; più vasa; 30 pezi fra teste e piei ne lo studio; 31 vasi picoli e grandi; 1 istoria di marmo murata; 1 quadretto di Christo; più cose turchesche; 1 tondo di terra con istoria; 4 pezi di mistio.

Actum Senis in Terzerio Kamollie, populo Abbatie S. Donati in domo dicti domini Johannis Antonii Sodone. etc. etc.

#### NOTA

Giovannantonio d' Jacopo da Vercelli, detto il Sodoma, è da reputare per molti rispetti non solo il primo tra i pittori che a' suoi tempi operarono in Siena, dove essendo ancor giovane venne ad abitatare nel principio del secolo XVI; ma è aucora da essere annoverato tra i più eccellenti che avesse allora l'Italia in questo esercizio. Del quale chi desiderasse avere maggiore e più particolare notizia, può leggere quello che ne scrisse il Vasari, sebbene non senza qualche passione, e dopo di lui tutti coloro che della storia pittorica italiana più e meno largamente trattarono. Gli eruditi Senesi si sono sforzati di farlo nativo da Vergelle, oscuro villaggio del territorio di Siena; contradicendo alla testimonianza del Vasari, del Tizio autore delle Storie Senesi, e del Giovio, scrittori contemporanei, ed alle scritture autentiche, che gli danno espressamente per patria Vercelli. Ma oggi nou è nessuno che su questo particolare non sia pienamente persuaso che la opinione degli eruditi senesi manchi d'ogai miglior fondamento per esser creduta vera. Resta ora che si ricerchi qual fosse veramente il cognome di Giovannantonio. Il Vasari lo tace, e lo tacquero tutti gli altri, fino al padre Ugurgieri; il quale nelle sue Pompe Senesi fu il primo a dirci che egli fosse de' Razzi. Dopo di lui affermò il medesimo il Baldiqueci, il quale non seppe che seguire la sua preoccupazione, sebbene avesse tra le mani un documento del 1531 da lui riferito in parte, e dove si legge il vero cognome del nostro artefice. Nel Commentario alla vita del Sodoma scritta dal : Vanari (Vedi il Vol. X della edizione di Felice Le Monnier) ho io

riportato tre documenti, de guali il terzo fu veduto dal Baldinucci. Per essi si scopre che il cognome del Sodoma non fu Razzi, ma sibbene Bazzi. Il primo de' quali documenti dice così: 1510 28 d'Ottobre. Johannes Antonius Jacobi de Bazis, pictor de Verzè fuit confessus habuisse et recepisse pro dotibus domine Beatricis, olim filie Luce Bartolomei Egidii, et sororis Bartholomei et Nicholai filiorum dicti Luce -- florenos 450 de libris quatuor pro floreno. Nel secondo, che è dello stesso anno, mese, e giorno, si ripete: Johannes Antonius Jacobi de Bazis, pietor, habitator civitatis Senarum, fuit confessus habuisse pro dotibus domine Beatricis filie Luce Bartolomei Egidii alias Luce de Gulli, flor: 450 de libris quatuor pro floreno. Finalmente si legge nel terzo che è del 23 d'Ottobre del 1551: Ex serie presentis publici instrumenti omnibus evidenter appareat -- qualiter Sebastianus olim Andree calzettarius de Senis -- dedit magnifico et generoso equiti domino Johanni Antonio Jacobi de Bazis, pictori de Verzé, alias el Sogdoma, omnia jura et actiones quas et que dictus habet supra quadam domo sita in civitate Senarum in Terzerio Kamollie, in contrata Vallerozzi, et populi sancti Donati. Oltre a questi avvi altro documento, nel quale registrandosi sotto l'anno 1518 le spese delle pitture fatte fare al Sodoma nell' Oratorio superiore della Compagnia di S. Bernardino presso S. Francesco, si legge: Misser Giovannantonio de Tizoni detto il Soddoma pittore da Verzė, dandogli un nuovo cognome, che ricorda un' illustre casata, la quale ebbe signoria in Vercelli. La qual cosa farebbe credere che egli discendesse da quella; ma che Giacomo suo padre, caduto in basso stato, mutasse l'illustre cognome de' Tizoni in quello de' Bazzi, venutogli forse da un soprannome. Morì il Sodoma la notte del 13 veniente il 14 di Febbraio del 1549 come si ritrae da una lettera di Ser Alessandro Buoninsegni a Bernardino suo fratello.

Pongo quì, per maggior notizia di questo artefice, il seguente:

#### ALBERTTO DEI BAZZI



Queste sono le memorie che io ho raccolto delle sue opere.

1505. Giovan Antonio dipentere del nostro claustro deve havere per una historia, quale ha facta ne la faccia verso l'uscio del Refectorio, cioè la prima dove sonno le donne che ballane, decati due d'accordo: così lire 70,

Item deve havere per septe altre historie ne la medesima facciata, a rasone di decati septe la historia; lire 848.

E più deve avere ducati septanta sette per undici historie, quali ha faete nel claustro verso el dormitorio de' vecchi; che sono lire 559.

E più de' havere docati otantaquatro d' oro che sono per dodici storie che lui ha fate nel claustro soprascripto; che sono lire 588, (Partite tratte già dai Libri dell' Archivio del Monastero di Mont' Oliveto Maggiore.)

1515 32 di Giugno.

Deliberaverunt locare -- magistro Johanni Antonio alias Sodoma, pictori, ad faciendum unam figuram unius apostoli brunzii in Ecclesia cathedra-li cum illis conditionibus prout locata fuit Jacobo Cozzarelli. Item locaverunt etiam aliam figuram, et hoc ad beneplacitum operariorum, si ipsis videbitur. Et quod ipse Johannes Antonius teneatur docere quatuor pueros dicti Operis gratis, et sine ullo premio ad pingendum. (ARGRIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Libro di Memorie segnato E. 9 a c. 28 tergo.)

#### --- 11 d' Ottobre

Giovantonio detto el Sodoma, dipentore, die dare per fino a di zi d' O-tobre per lib: trentaquatre di cera intermentinatta: ebe per noi da Girolamo fatere, di quella si ebe dal Chozarello. Se li de' per fare le modello del San Pietro. (ARCHIVIO detto. Libro verde carte 287,)

#### 1518 31 Dicembre

El di detto (31 di Dicembre) ducati trenta si fanno buoni a misser Giovantonio detto Soddoma per sua manifattura de la steria de l'oferta del tempio de la Vergine Maria fatta più di fa.

Ducati 35 si fanno buoni a misser Giovannantonio detto che sonno per sua manifattura de la storia de la 'ncoronazione de la Vergine Maria.

Ducati 10 a misser Giovannantonio detto Soddoma per sua manifattura de la storia di S. Francesco de la finestra.

Duc: 14 a misser Giovannantonio detto per sua manifattura de la storia di S. Lodovico chola finestra.

Duc: 8 per sua manifattura de la storia di S. Antonio da Padua. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Compagnia di S. Bernardino. Registro C. III. Entrata e Uscita carte 38.)

1526-27. A di 14 detto (di Gennaio) lire 14 soldi 10 in uno dopione dato al Sodoma pel cutaletto.

A di 19 detto lire 24 sol: 7 per tre porci datti a Giovantonio detto el Sodoma per conto del cataletto.

A di 26 detto (di Marzo) lire 4 in una soma di vino dato al Sodoma. (ARCHIVIO detto. Compagnia di S. Gio: Battista della Morte. Reg. E. III. earte 84.) 1527. 27 di Maggio.

Misser Giovannantonio detto el Sodoma de' avers a di 27 di Maggio lire novantoto, e quali sonno per dipintura del catalette nuovo che lui ci dipense. (Anchivio e Compagnia detta. Registro C. I.)

1529. Item si è dato principio nella Salu delle Balestre far dipingere due belle figure cioè una di Santo Victorio, e l'altra di Santo Ansano per le mani del Sodoma, e per tale opera si é dato già scudi nove, cioè lire 65. Sarà bene mandarla a fine. (ABCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Scritture Concistoriali Filza 41. Notula ai successori della Signoria del detto anno.)

1552. E addi 16 di Giugno ducati sedici paghati al Sodoma dipentore; sono per resto di sua fadigha e manifattura de la storia de l'Assunta. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO DI SIENA. Compagnia di S. Bernardino: Registro C. III ad annum.)

1534. Ultimamente per haver ancora noi procurato che la pittura del beato Bernardo (Tolomei) ne la sala del Nappamondo (Mappamondo) fusse finita dal Soddoma dipentore; de la quale ne ha già avute scudi otto, sicome da' precessori nostri ne era stato lassato in notula; et havendo esso Soddoma a esser satisfatto del restante di detta opera quale ne ha condotta a perfettione; piacerà a V. S. Magnifiche fare che detto Soddoma sia fatto satisfare de la lodevole opera da messer Francesco Tholomei dignissimo operario de la chiesa Cathedrale, si come esso a noi et ad detto Soddoma ne ha largamente promesso. (Archivio della Ripormagioni di Siena. Scritture Concistoriali N. 51. Notula si successori della Signoria ad annum.)

1536-37 5 di Gennaio.

Et attentis virtutibus domini Joannis Antonii . . . . alias Soddoma, pictoris, deliberaverunt solemniter quod ei relaxetur debitum quod habet cum Comuni Senensi occasione prestantiarum usque ad summam librarum xxr senensium.

Ac etiam solemniter concesserunt licentiam prefato domino....conficiendi equm, prout designavit, ponendum postea in aliquo loco civitatis, prout videbitur collegio, sumptibus omnibus dicti domini. (ARCHIVIO dello- Deliberazioni della Balia Tomo 127.)

1536-37 14 di Marzo.

Per parte de li Spettatissimi Quattro cittadini operari e commissari dell'illustrissimo Concistoro de' Magnifici Signori, — a far dipingere l'altare della cappella della piazza pubblica deputati — voi — Crescenzio Turamini — date e pagate al generoso cavaliere misser Giovannantonio Soddoma, pittore, deputato a dipengere decto altare scudi quindici, cioè scudi 15 quali se li danno a buon conto, e per dar principio alla detta opera, secondo le convenzioni fatte con detti operai. (Archivio detto. Scritture Concistoriali Filza 55 ad annum.)

1537. Spese si faranno e fecionsi a la cappella di Piazza per dipegniarla a di xrii di Setembre lire tre che se li fan buoni a Ugo Bertifinostro camarlingo phe li pagò a Pier Giovanni scarpellino per rompere el archo del nicchio.

1559 2 d' Aprile.

Lire cinquantasei, se li fan buoni a Ugo Berti camarlingo che li pagò a misser Giovantonio Sodoma, dipentore, per resto de la dipegnitura de la chapella di Piazza. (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO. Libro Giallo detto dell'Assunta a carte 369.)

N.º 440.

1549 3 d' Aprile

Lodo di Giorgio di Giovanni e di Bartolomeo Neroni detto il Riccio sopra le pitture fatte da Girolamo di Francesco (Giomo del Sodoma) e da Niccolò di Pietropaolo (Sciolti) nella Cappella della Croce presso l'Osservanza. (ARCHIVIO detto. Filza 1.ª di ser Alessandro Martini N.º 1273.)

# A dì 3 di Aprile 1549.

Noi maestro Giorgio (di Giovanni) dipintore et maestro Bartalomeo detto Riccio pittore, anbedue chiamati dalli infrascritti quì di sotto cioè: da una parte è chiamato el detto maestro Bartalomeo dal reverendo padre frate Marcho de' Massaini cictadino senese, frate della Chapriola di Sicna, oservanti; e dalla altra parte maestro Gironimo di maestro Francescho, dipintore e maestro Nicholò di Pietro Pavolo suo chonpangnio, per loro maestro, Giorgio sopra adetto, a stimare e gidichare una chapella dipinta, cioè inchominciata già più mesi sonno dal detto maestro Gironimo e maestro Nicholò; la quale chapella è fuore di Siena a l'Oservanza in istrada e luogo detto alla Crocie: e perchè l'uno e l'altro sonno rimasti d'achordo di non siguire detta pittura: e chosi noi per avere veduto più volte, e considerato tutto quello che in detta chapella fusse dipento per fino a questo giorno, ch' el detto reverendo padre fatte (sic) Marcho debbi dare e pagar per sue fatiche e spesse fatte per detta opera lire sesanta sol: 13, cioè lire 60. sol: 13.

Io Bartalomeo sopradetto ò scritto di mia mano, afermando quanto di sopra è detto, et per fede del vero il detto maestro Giorgio si sotto scriverrà di sua propria mano, afermando quanto di sopra si contiene.

E io Giorgio sopradeto afermo quanto di sopra.

### N.º 111.

#### 1549-50 20 di Gennaio

Stima di Bartolommeo Neroni pittore, de'lavori di pittura e di doratura fatti all'organo di faccia alla Madonna di Duomo da Girolamo Magagni, e da Niccolò Sciolti. (AKCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti Artistici N.º 94.)

Al nome di Dio. Al dì 20 di Giennaio 1549.

Prezi del lavoro dell' organo, cioè pittura e mettitura de oro a l' organo vechio, e 'l suo ornamento schontro alla chapella della Madonna in Duomo, affatto fare el mang: mis: Azolino Cerretani, depento e messo d' oro per maestro Gironimo di Franciescho, pittore, e maestro Niccolò di Pietro Pavolo, pittore, amendui chonpagni alla detta opera.

Et in prima gudichiamo (sic) in nella spesa dell' oro che sia semila duciento peze de oro: viene el migliaio fiorini dieci; somma scudi 31 d'oro.

La mettitura dell'oro si dà quanto vale elloro, somma scudi 31 d'oro.

La pittura di tutto l'organo di pietre miste e bianche e champegiamenti di azuri li gudichiamo scudi sedici: scudi 16 d'oro.

Li ornamenti vechi che si sonno missi in fralle channe per averlli lavati e riachonci in molti luoghi che bisogniava per essare guasti, li faciamo scudi due d'oro, e questo si intende attutte espese di detti maestro Gironimo e maestro Niccholò di oro, azuri e altre spese che per detta fusse stato di bisognio per depegniare; . . . . . . . . . . . . . . . . . scudi 2 d'oro.

Et anchora che sieno in questo obrigati el fare le pietre mistie alli mezi menbri di fuora dalla chollana tonda che ci anndarà, due fregi per menbro, di pietra mista, alloro spese chome di sopra è detto.

E questo è quanto è 'l nostro parere: si ad altri la Singnoria vostra vole pigliar pareri, in quella mi rimetto.

Bartalomeo detto e' Riccio, pittore, escrissi di mia mano propia.

#### 1551 24 di Settembre

Lodo di Gio: Battista Tori, e di Girolamo di Mariano legnaiuoli sul prezzo dell'ornamento di legname dell'organo dirimpetto alla cappella della Madonna e di quello della cappella del Canto dirimpetto alla sagrestia in Duomo, lavorati da maestro Lorenzo di Bartolommeo. (ARCHIVIO DE'CONTRATTI DI SIENA. Rogiti di ser Raffaello Costanti.)

Al nome di Dio. Addi 24 di Settembre 1551.

Sarà noto e manifesto a chi leggerà o intenderà il tenor di questa, come il magnifico missere Azzolino Cerretani rettore de l' Opera e maestro Lorenzo di Bartolomeo, falegname, di comune concordia anno fatto libero compromesso de' lavoro e manifatture de l'ornamento de l'organo di rincontro a la cappella de la Madonna di Duomo, cioè de le manifatture di detto legname; et simile del lavoro et manifatture de legname de l'ornamento de la cappella del Canto rincontro a la sacrestia di detto Duomo: e tale compromesso è fatto ne li ingeniosi, pratichi e discreti maestri, cioè; per la manificentia di missere Azolino, in Giovambattista Tori maestro di legname, e per il detto maestro Lorenso, in maestro Girolamo di Mariano legnaivolo: come n' è rogato messer Raffaello notaio de l'Opera. E così detti maestro Giovambattista et maestro Girolamo; avendo più volte insieme e di per sè veduto e misurato e bene esaminato e considerato detti lavori con maturo discorso; ultimamente anno concluso e determinato che li detti lavori, cioè le fatture di essi, meritino scudi dugento sedici d'oro cioè scudi 216 d'oro. E così giudichano, lodano e sententiano come arbitri e arbitratori di comune concordia che il sopradetto messer Azzolino rettore de l'Opera debbi dare e pagare al sopra detto maestro Lorenzo per sue fatiche e opere li sopradetti scudi 216.

E per fede de la verità io maestro Agnol di Giovanni Cenni manescalcho di volontà delli detti arbitri ò fatto questa di mia mano. E a più confirmationne si sottoscriverrano di loro mano propia, questo dì 24 di Settembre anno mille cinquecento cinquantuno.

E io Giovabatistta sopradetto afermo in quatto di sopra.

E io Girolamo sopradeto afermo quanto di sopra.

#### NOTA

Questo Lorenzo di Bartolommee di Francesco di Neri detto il Lorenzone da Siena fu della famiglia de' Tori. Pare che oltre a falegname ed intagliatore in legno sia stato ancora architetto; e nella Raccolta della Galleria di Firenze si hanno di lui vari disegni d'architettura. L'ornamento della cappella del Canto, e quello dell'organo della Madonna esistono tuttavia nel Duomo Senese.

### N.º 113.

### 1551 11 di Novembre

Convenzione ed obbligo di Pastorino Pastorini, di dare finito dentro un certo tempo l'occhio di vetro della facciata del detto Duomo. (Archivio della Opera del Duomo di Siena. Documenti artistici N.º 95.).

Al nome di Dio. Adi xi di Novembre 1551.

Conciosiachè la signoria di Misser dell' Opera habbi allocato a fare l'ochio di Duomo, si come ne appare ricordo al libro dell' Opera con sossoscrione di detto Pasturino; et conciosiachè detto Pasturino habbi riceuto più somme di danari per causa di detta hopera, et sia passato el tempo che doveva por su detto ochio, et per tal conto abbi giurato li . . . e sospetto di fuga al detto Pasturine, et per tal conto si trovi in prigione et desideri liberarsi; sonno venuti in questa nuova compositione, che havendo detto Pasturino riceuto per tal opera scudi dugento ottanta d'oro, come ne apare ai libri di detta Opera; et al presente vogli scudi quaranta più a tal conto: et per questo et per la observantia di quanto è obligato e per li detti denari, detto ochio sarà su in opera per tutta quaresima proxima et siurare del tutto; et in caso che detto Pasturino in detto tempo non si fusse messo detto ochio per detto Pasturino detto Misser non sia obligato a pigliare detto ochio più che si vogli, et sia in suo arbitrio pigliare detto ochio, ricevare li danari pagati. Et per observantia della cosa predetta observare (sic) Francesco di Giovanbattista spetiale in San Martino et Lorenzo di Sano alias el Riccio maniscalcho, et ciascuno d'essi in tutto promette come principale et in solidum, che detto Pasturino observarà quanto di sopra, sotto l'obligatione di sè, suoi beni, et heredi in forma di ragione: et in caso che dette ochie non fusse su a detto tempo

con tutte le sue fortezze, come è obligato, li sopradetti Francesco et Riccio si obligano a tutto quello che detto *Pasturino* è obligato, et alla observantia della soprascritta scritta. Et in fede, io Lonardo di Domenico Serafini notaro come privata persona ho fatta la presente di volontà delle parti in casa di detto missere etc. et così li detti Francesco el Riccio si sottoscrivaranno di loro mano. Item, convengano che detto Missere non sia obligato pagarli più denari, finotanto che non sarà con effetto posto su et finito a perfetione et con tutte le circustantie detto ochio.

E io Francesco sopradito prometto e mi obligho a quanto di sopra.

E io Lorenzo sopradetto prometto e mi obrigo quanto di sopra.

\*\* Christo 1551.

(Nell' occhietto) Obrigo de la promessa di Pasturino de l'ochio.

### N.º 114.

# 1552 5 di Maggio

Composizione fra gli Officiali della Mercanzia, e Pastorino Pastorini per cagione della pittura delle volte della Loggia de' detti Officiali. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Filza 4.º N.º 1033 degli Strumenti di ser Alessandro Arrighetti.)

Anno Domini 1552, Inditione x, die vero 5 Maij.

Cum preteritis mensibus spectatissimi domini Officiales Mercantiae eo tempore in officio residentes locaverint ad ornandum et pingendum ut vulgariter dicitur le tre volte della loggia della Mercantia magistro Pasturino Johannis Michaelis pictori pro pretio scutorum centum quinquaginta auri, cum quibusdam conventionibus et condutionibus in scripta inter dictas partes celebrata inita sub die 20 Decembris anni 1549 initis manu domini Alexandri de Sansedonis; et cum dictus magister Pasturinus non compleverit dictum opus, nec observaverit ea ad que tenebatur vigore dicte scripte, et ex hoc ceciderit de suis iuribus, et vigore conventionum factarum nil sibi deberet solvi pro pictura et ornamento in una ex dictis voltis facto, et habuerit quasi integram solutionem trium; et propter hoc, decreto dominorum Officialium.

ad presens residentium fuerit in carceribus inclusus; et cum Guido ejus frater germanus cupiat dictum magistrum Pasturinum liberari a dictis carceribus, et cum dictis dominis Officialibus voluerit terminare. Qui nolentes vigorem iuris contra dictum magistrum Pasturinum attendere, et dictus Guido velit ut principalis pro infrascriptis se efficaciter obligare pro dicto magistro Pasturino.

Hinc est quod dicti domini Offitiales vice et nomine universitatis domus Mercantie ex una, et dictus Guido dicto nomine ex altera devenerunt ad infrascriptam compositionem et concordiam videlicet: quod dictus magister Pasturinus debeat relaxare opus iam inceptum, et solum teneatur habere pro ornamento et pictura prime volte scutos quinquaginta auri, et illud plus quod contigerit extimari per duos homines comuniter eligendos, pons per eum confectus pro ornanda dicta secunda volta, et omne id quod in dicto ponte fecisset, una cum scalcinatis et arricciatis factis in dicta volta et omne residuum denariorum quos habuisset per manus heredum Angeli de Bulgarinis seu aliarum personarum, detractis dictis scutis quinquaginta, et extimationibus predictis nomine dicte domus, dictus magister Pasturinus teneatur restituere per totum mensem Junij proxime futuri.

Et ita dictus Guido ut principalis, et principaliter se obligando pro magistro Pasturino, nec non Achilles Hieronimi de Landuccis, Niccolaus Pretiani de Constantibus, Guido Crescentii aurifex, Franciscus Johannis Baptiste aromatarius, et Lactantius Alexandri de Bonvisis — promiserunt, — dictis — Officialibus — quod dictus magister Pasturinus solvet dictum residuum denariorum per eum receptorum ad computum totius dicti operis per totum dictum mensem Junii proxime futuri et ab inde in antea etc. —

Et dictus Guido Johannis Michaelis, Lactantius Francisci, et Guido aurifes promiserunt et se obligaverunt dictos Achillem et Niccolaum penitus sine damno conservare a dicta fideiuxione.—

Acta fuerunt premissa in Curia Mercantie — coram — ser Luca de Salvinis et ser Leonardo Dominici, testibus.

Ego Alexander Arrighettus not: rogavi.

### N.º 115.

# 1552 10 di Maggio

Saldo e quietanza di Pastorino Pastorini del prezzo di tutti i lavori fatti da lui all' Opera del Duomo. (ARCHIVIO DELL'O-PERA DEL DUOMO DI SIENA. Documenti Artistici N.º 96.)

#### Addi x di Maggio.

Fassi fede per me Giuseppe d'Alixandro del Perna al presemte (sic) scrittore dell'opera di Santa Maria dela chiesa chattedrale di Siena, e per chomessione di misser Azolino Cierretani operario degnissimo di detta chiesa, questo di si è fatto chomto e saldo chom maestro Pasturino di Giovanni Micheli schultore di qualsivogli lavoro avesi fatto a la detta opera fino questo dì, tamto al tempo di detto missere, quamto al tempo di messer Francesco di Charlo Tolomei ora passato. E però il detto missere Azolino libera asolve e quitta il detto maestro Pasturino di tutto quello era debitore al tempo di detto misser Franciescho. perchè provò per Amtonio di Girolamo Ghori, e per Nicholo Ghori nostri scharpellini e deli sagrestani, e di Mariano di Pietro nostro fattore, avere fatti più lavori in Duomo e im sagrestia e non era stato fatto creditore. E però sia sbattuto al libro de' nostri comferemti a fogli 53 e fatto creditore e liberato. E chosì il detto maestro Pasturino si chiama quitto soluto e sodisfatto ed imtegramente paghato da la detta Opera del tempo di .... di (sic) vetri, manifatture, ferramemti, piombi e rete di rame, finestre di vetro e dell'ochio fatto in Duomo a la porta di mezo a chapo di detta porta rimchomtro a lo Spedale di S. Maria dela Schala.

E io Giuseppe sopradetto a preghiera di ciaschuna de le parti ò fatta la presente quittamza nella scrittoria di detta Opera questo dì e anno sopradetto per osservamtia di quanto di sopra.

(Nell' occhietto) Quittamza di maestro Pasturino di Giovanni Micheli.

#### MOTA

Pastorino de Pastorini nacque ne primi anni del secolo XVI in Castelnuovo della Berardenga in quel di Siena, dove Gio: Michele d'Andrea, suo padre, calzolaio dal Ponte di Pontremoli, era venuto ad abitare, e vi aveva preso per sua seconda moglie una Francesca di Lorenzo, la quale gli partorì Pastorino e Guido, ambidue maestri di vetro, e pittori. Del qual Pastorino che visse oltre il 1574, nel qual anno si trova essere coniatore alla zecca de' Signori di Novellara, si possono avere notizie e nel Vasari, e più ancora nel Commentario posto dopo la vita di Guglielmo da Marcilla nel Volume VIII della più volte citata edizione Vasariana del Le Monnier.

Le memorie che io ho dell'opere sue sono queste : 1555 20 Giugno.

Pasturino di Giovan Michele acconcia le finestre di vetro. Ricordo come ogi questo di 20 di Giugno gli abiamo alogato acconciare in Duomo da' papi in su tutte le finestre....e ogni cosa, e aconciare le finestre a capo el coro a tutte sue spese; con questo inteso che siamo ubrigati a farli aitare a fare ponti alle dette finestre....l' opera sia ubrigata, cioè pagarliele per l'aconcime d'esse finestre. L'Opera s' obriga darli lire cento....li quali gli dobiamo dare di mano in mano secondo lavorarà: e ogni altra spesa che fusse in dette finestre, sia ubrigato a mettere detto Pasturino come sonno vetri, piombo, stagnio, filo di rame e altra cosa che bisogniasse a le dette finestre; ubrigandosi aconciarle bene e diligentemente in medo stieno bene. E questa alogagione se li è fatta di volontà di misser Francesco Tolomei nostro degnissimo oparaio. E così esso Pasturino si sottoscrivarà di sua propria mano.

E to Pasturino sepradetto afermo quanto di sopra. (ARCHIVIO DELL' OPE-RA DEL DUOMO. Giornale dal 1527 al 1537 a c. 147.)

1533 13 di Settembre.

Pasturino di Giovanni Micheli -- de' avere fino a questo xiii di Setembre lire cento dicenove -- sonno per la monta di avere achoncio tutte le finestre vetriatte di Domo de le volti in su, e tre finestre dietro al chore, a tutte sue spese. E de' avere -- lire vinti quatro -- sono per aconciatura delle fieste di santo Sano, e per aconciatura di tutte le finestre de la sagrestia a nostro pionbo. (ARCHIVIO detto. Libro Giallo dell' Assunta, carte 201.)

1536 20 d' Aprile

A Pastorino a conto delle invetriate (del Palazzo) scudi quattro. (Anchivio De' Contratti di Siena. Deliberazioni de' Signori Quattro dell' Ornato tra le filze di ser Alessandro Arrighetti.)

1536 di Luglio.

Pasturino di Giovan Michegli -- de' avere a di . . . . di Luglie lire tre e soldi dieci; sonno per rifatura di due drapelloni colle palle e fececi l'arme di papa Pio.

E de' avere lir: quatro che sono per dipegnitura de le colonne del charro -- e base e altri aconcimi....per S. Maria d'Agosto.

1537. Pasturino di Giovanni Micheli fa le finestre di vetro de' dare a di xx di Settembre lire quarantanove, se li danno per andare a comprare vetri per fare la finestra achanto l'organo nuovo.

De avere infino a di xxir di Dicembre lire sesantotto che sonno lire 66.

Tomo III.

per bruc: 5 1f2 di finestru fattu achanto a l'organo nuovo, e soldi 40 per achoncistura di 2 angeli di vetro.

### N.º 116.

## 1552 21 di Novembre

Lettera di Girolamo Bellarmati alla Repubblica di Siena. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Lettere di diversi. Filza 74.)

Eccelsi Signori

Per le mani dell'eccellentissimo dottor de' Vicri, uno degli ambasciatori nostri a sua Maestà Cristianissima, ricevei pochi giorni sono una vostra, la quale vidi con sommo piacere; et prima, ritrovandomi a la corte, da la Maestà Cristianissima et da la Serenissima Regina havevo inteso con molta mia sodisfatione la recuperata vostra libertà; nè in quel tempo che io mi tenni per i servitii di sua Maestà a la corte, che fu nei giorni che egli dette la resolutione ai suoi ministri d'eseguire le cose di Siena, mancai di quegli offitii che s'apparteneva a buono et amorevolissimo cittadino, come che farò sempre ogni hor che mi s'appresenterà l'occasione. Emmi dolto estremamente la passata de li vostri ambasciatori, senza haverli potuto vedere, et in spetie per cogniosciere che ànno allongato il camino sei giornate con lor maggior incommodità, et massime per non aver possuto informarli di molti particulari ch' appartenevano a la loro esecutione; nè con lo eccellentissimo dottor de' Vieri possei a mio contento intendere i particulari di cotesta città, per la diligenza che faceva; di modo che son stato constretto venir qua a far reverenza al reverendissimo di Tornone, dal quale intendo che il reverendissimo di Ferrara scrive haver grande speranza d'ordinare stato quieto per il suturo vivere vostro; cosa che mi ha dato assai piacere; et di questo insieme con voi altri mi rallegro, assicurandovi che così come 18 anni passati non ho mai voluto porger orecchie a le passioni di cotesta città, così per l'avvenire vostre Signorie cognosceranno tutte le mie attioni che s'indirizzeranno a gli affari vostri, esser volte a la quiete, et union commune. Quanto al ritorno mio, nè li tempi mi concedono domandar licentia, nè a la professione ch' ho presa della quiete dell' animo, cognosco ancora manifestamente che si convenga. Mi sarà piacere che le mi comandino dove io mi troverò; et in questo mezzo si vaglino de i servitij che li può far mio figliuolo (Attitio), i quali mi saran tanto più grati, quanto cognoscierò essere indirizati al contento, et quiete publica. Et senza esser più lungo, mi raccomando a Vostre eccelse Signorie etc.

Da Lion questo di xxI di Novembre del 1552.

Di vostre eccelse Signorie obedientissimo et affezionato cittadino

Hieronimo Bellarmato

(Indirizzo) A li eccelsi Padri et Senatori de la Repubblica Senese.

N.º 117.

1552 27 di Novembre

Altra di Pietro Cataneo agli Otto della Guerra. (ARCHIVIO e Filza detti.)

#### Christo

Illustrissimi Signori

Si manda a le Signorie Vostre illustrissime la pianta de la terra di Campagnatico fatta con quella diligentia e prestezza che per me s' è possuto, et con certe poche d'aggiontioni, che secondo il parer mio si doveria farle, volendola sicurar dalla artiglieria. Non mancherò nel tornarmene da Pienza dar volta a Asinalonga, come mi fu commesso dal magnifico Girolamo Spannocchi lor collega, e giudicarla secondo che il poco saper mio mi detterà; et a la tornata mia, che serà tra otto giorni, lo' referirò et di questa, et di quella meglio il parer mio. Che nostro Signore Dio le faccia maggiormente contente.

Di Campagnatico il di xxvII di Novembre nel LII.

Buon figlio e servitore de le Signorie Vostre illustrissime

Pietro Cataneo

#### 1552 17 di Decembre

Lodo di Gio: Battista Marrini, orefice, e di Sinolfo Rossi, pittore, sopra i lavori fatti da Lorenzo detto il Rustico, pittore, nella casa di Venanzio Paccinelli. (ARCHIVIO DE CONTRATTI DI SIENA. Filza 1.ª N.º 98 de' Lodi di ser Alessandro Arrighetti.)

Io Giovanbattista di Lorenzo Marrini, orefice, e io Sinolfo di Girolamo Rossi pittore, albitri e stimatori, et Craldio (sic: Claudio) Bartalucci, homo et terzo ciamato dalli magnifici Signori Ofitiali della Merchantia per una diferentia di lavori fatti a Benantio (Venanzio) Paccinelli da Rusticho, anzi Lorenzo detto il Rustico; vedutoli, consideratoli in nel miglior modo che aviamo potuto per una parte, et per l'altra; non volendo da nisuna parte dependare si non per la verità et dovere; lodiamo e sentenziamo che gl'infrascritti lavori, quali sonno tutti questi qui di sotto.

In prima uno aquajo di stucho in nel horto con due termini, et un nicchio da capo per mezo i due termini.

Uno aquajo in sala, di macignio smurato e rifatto tutto di tutto ponto, come si vede in sala.

Uno palcho dato di terra rossa, e fattoci i mattoni, le travi e le molli dipente a noce, et fatto el ponte magior parte per tutta la sala, e fatte alcune armicelle alle bossole.

6 mensoloni in detta sala come si vede, lavorati e schannellati con le telline drento.

Uno fregio di terretta ricampito di azzurro e ragionto un palmo in circha.

Il bastone di stucho come si vede sotto detto fregio, e la sala data di biancho a sue spese.

E così i predetti lavori lodiamo, e stimiamo che montino e vaglino scudi dicessette d'oro, cioè scudi 17 d'oro.

E io Sinolfo per fede della verità ò fatta e scritta di mia mano propria, afermando quanto di sopra: e così il detto Giovanbattista si soscrivarà di sua mano.

E io Giovani Battista Marini oreficie, omo chiamato di Benantio Pacinelli afermo quato in questa contiene.

Anno domini 1552. Inditione XI, die vero 17 Decembris. Latum et datum fuit suprascriptum laudum per suprascriptos arbitros — coram — ser Leonardo Dominici et ser Luca de Salvinis, testibus.

N.º 419. \*

**1552 19 Dicembre (?)** 

Lettera di Giorgio di Giovanni alla Signoria di Siena (ARCHIVIO detto. Lettere di diversi. Filza 72.)

Illustrissimi Signori-

Arivai iarsera, e subito fui eschavalcato a lo spedale, andai a trovare la signoria del Chomisario, quale trovai a la rocha intorno ai lavori faceva fare a esa. Credo che riescirà lo spendere, perchè e lavori sono gagliardi, nè si può fare di meno. Quanto a tale lavoro, credo serà fornito sabato prosimo. Parlamo sopra la provisione ci conveniva fare quanto a' bastioni s'ano da fare; e prima sopra a' legniami, sua signoria aveva fato chondure circha 200 legni grandi, e tuta volta faceva chondure di questi. Li ò fati restare per adeso, perchè a volere lavorare ci bisognia e schope e fascine prima a ugni altra chosa: e in fato si è dato ordine si tagli deto legniame, e si è colto chonto de le bestie per fare condurre, e degli pmini quali sono ati (atti) a lavorare. Bisogniaria Vostre Signorie ilustrissime mandasino ordine al signior Chomisario potese de' luogi chonvicini chomandare omini e bestie a volere espedire; e mandare denari, e fare chon presteza. Questa matina, che siamo a' 19, si chomincia a lavorare; quanto mi pare, el signiore Chomisario sia persona molto ata a questo negozio; e spero in Dio farà onore chome per el pasato. E a Vostre Signorie per senpre mi rachomando: che Dio le feliciti. E mandate denari:

Vostro fidele e infimo servo Giorgio pitore in Monte Alcino

N.º 120. \*

4552 di Dicembre

Altra del medesimo alla stessa. (ARCHIVIO detto. Lettere di diversi. Filza 74.)

Magnifici eccelsi patroni miei, dio gazia (sic).

Tanto di fato che i' di fato vedere al signior cholonelo, che quelo si faceva per suo ordine era vano, perché era senza fiancho nisuno; ed esi chontento si facia una rivestita al revelino de la rocha, quale fa fianco verso Porta Nova da una de le sue bande, e da l'altra verso Santo Martino, e sta a fronte al monte, e fa eschudo a una parte de la rocha. A Santo Martino si fa el baluardo, che già s' era incominciato; nè si può fare di mancho, perchè questo guarda el sopra deto revelino, e guarda porta Cerbaia, e fiancega el bastione faceva el colonelo, e si opone al monte; tanto che el signiore cholonelo si contenta e si rimete, e per quelo si vede vole fare tuto quelo per me s' ordina. Ci su insieme a li nostri ragionamenti el signior pagatore del Christianisimo, e molto si achostò al parer mio, che si dovese fare e sopradeti fianchi prima a ugni altra chosa, per questa cagione che erano lavori di fuore de la tera, e per essere chosì potevano da'inimici esere facilmente inpediti; chè le chose si lavoravano drento, si potevano lavorare anchora che i nimici fusino d'intorno, nè mai ci potevano impedire. A Vostre Signorie mi racomando: e sopratuto mandate da spendere.

> Giorgio pitore umil servo di Vostre Signorie in Montalcino

(Indirizzo) All' Illmo Capitano di Populo e regimento dela Republica in Siena.

### N.º 121. \*

1552 20 di Dicembre

Lettera della Signoria di Siena a maestro Giorgio di Giovanni, (ARCHIVIO detto. Registro delle Lettere N.º 227.)

A maestro Giorgio ingegniere, che era in Montalcino, si scrisse come s'era inteso con assai piacere che circa la fortificazione da farsi in quella città sia concorde con il signor colonello Giovanni da Turino; però segua quel modo con diligentia e prestezza, acciò che la fabbrica camini con buon ordine, e massime che la Comunità l'ha caro.

#### N.º 122. \*

## 1552 22 di Dicembre

Lettera di maestro Giorgio di Giovanni alla Signoria di Siena.
(ARCHIVIO detto. Lettere Filza 74.)

Signori magnifici. Fui presente al parlamento del signior cholonelo Giovan da Turino, e li sentii giurare molto fieramente che in questa facenda non voleva parole; chè se le fortificazioni non si facevano, non voleva in modo nisuno guardare questa cità, anchora che 'l Christianissimo lielo chomandasse, e se Christo lielo chomandasse personalmente non l'ubidiria, perchè non voleva in questo intacare el onore suo, chol restarci vituperato de lo onore e de la vita; che sapeva che li spagnioli non avevano voglia magiore che averlo in le mani: sì che, signiori, qua non si aspeta si non e vostro aiuto e quatrini, e fate presto; ora e' lavoro è incaminato. Quanto a li omini di questa cità fano quello è posibile, e spendano e aiutano personalmente, e lavora le done povare ercè (sic) e bestie; et in efeto ugni chosa è soto sopra: ma la spesa è gagliarda, chome molto bene acenai a Vostre Signorie, che vi disi ascendereb' a due, o tre milia eschudi, tanto che bisognava l'aiuto di Quele. Prego Vostre Signorie si contentino io sia licenziato, e ch'io mene ritorni a Siena, che non fa per me lo stare in Montalcino, perchè ò dato e l'ordine, e' lavoro è incaminato. E a Vostre Signorie mi racomando.

Vostro servitore Giorgio pitore in Montalcino

#### N.º 123. \*

# 1552 22 di Dicembre

Altra della Signoria di Siena al medesimo (ARCHIVIO detto. Registro delle Lettere N.º 227.)

A maestro Giorgio, dipentore, in Montalcino si scrisse, che .

non partisse finchè la fortificatione cominciata non fusse finita; perchè si giudicava esser necessario ivi de la sua presentia.

#### N.º 124. \*

1553 di Gennaio

Altra di maestro Giorgio alla stessa. (ARCHIVIO detto. Filza delle Lettere 75.)

Magnifici patroni. Le Signorie Vostre si contentino farmi grazia che io sia licenziato da questo negozio di questa fortificazione, perchè darò luogo a qualchè un altro, che possa onorarsi del principio dato per me, siccome altri si è investito del disegnio dato in Chiuci, che in vero mi fu atacato uno piastrelo in sul viso: ma non ano potuto fugire quele s'era desegniato. Signiori miei, siate certi che io so' povero, nè poso estare senza guadagniare, e ò servito da che si fece l'acquisto de la citadella fino a ogi, che siamo di Genaro, e da Quelle non ò auto oltre a schudi dieci; e ò servito a ingeniere, a solecitatore e guastatore, tale che so'invechiato, e ò logro e pani (panni), tale che io mi risolvo a dire che tanto vole dire ingieniere, quanto furfante: tanto che io mi risolvo, avistomi del erore, a tornare a esere dipentore: e vi prego mi faciate grazia di mandare altri, perchè non mancano omini che ne sapino più di me, perchè io so''l minimo, e chonfeso che i' non ne so. E dipoi so' resoluto a esere dipentore, e none ingeniere, perchè questo fumo senza arosto no fa per me; perchè quando mi sento dire; signiore ingeniere; e'mi guardo in borsa, e non v'è uno quatrino, mi risolvo a pregarvi mi diate licenzia; e non altra grazia che questa. E a Vostre Signorie mi raccomando.

Vostro servitore Giorgio dipentore in Monte Alcino

### N.º 125. \*

1553 11 di Marzo

Lettera della Signoria di Siena a Giov: Battista Pelori (BIBLIO-TECA PUBBLICA DI SIENA. MSS. segnato A III. 22.)

Al Eccellente Ms. Giov. Pelori a Montichiello. La fede che per infiniti segni haviamo sempre havuta dall' affettion vostra verso la patria, si è non solamente confermata ma accresciuta maggiormente, havendo per una del commissario nostro, Jacomo Cinuzzi, inteso che voi come buono et amorevol cittadino, postposto ogni particolare interesse al benefitio della repubblica, vi siete fermato in Montichiello, e con la solita diligentia attendete alla fortificatione di cotesta terra: il che veramente ci ha dato non minor contento, che ci desse dispiacere la partita vostra di Lucignano, considerata la cagione di essa; perchè se bene ci deve esser grato ogni cittadino, voi non dimeno ci sete e grato e caro per le molte e rare virtù vostre, dalle quali questa città riceve giovamento et ornamento grandissimo. E perchè la speranza, creataci nell'animo dall'amor che portate alla patria, ci promette che non mancarete di seguitar l'offitio ad adoprare la virtù vostra in servitio suo, non ci estenderemo più a longo per esortarvici, rendendovi certo che, se ben non potrà ella ristorarvi secondo i meriti, ne riceverete dal mondo gloria et honore, e grazia et premio da Dio, il quale preghiamo che vi contenti quanto desiderate.

Il dì xi di Marzo.

### N.º 126.

# 1553 26 di Settembre

Lodo di Mino Celsi, di Giov. Battista di . . . . pittore, e di Girolamo Pieri, sopra i lavori di pittura e di stucco fatti nella casa di Giov. Battista Salvani da maestro Giorgio di Giovanni. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Filza 1.ª de Lodi N.º 112. di ser Aless: Arrighetti.)

Noi misser Mino Celsi terzo, Giovanbatista di .... pittore e Girolamo di ser Bartolomeo Pieri arbitri e arbitratori e amicabili compositori in fra el magnifico nobile Giovambattista Salvani da una parte, e maestro Giorgio di (Giovanni) pittore da l'altra parte, per causa di certa diferentia et disparere per certi lavori et ornamenti di stucho e figure, e altri ornamenti messi a oro fatti per detto maestro Giorgio in casa de la habitatione del magnifico Giovambattista Salvani così ne la sala, salotti, e camera, e della cuccia, armario, cassabanca e goffani ornati tutti e messi

a oro, e uno quadro di una figura di uno Cristo con suoi ornamenti messi a oro: onde visto più e più volte detti lavori, e auti più pareri, e udito le parti più volte separatamente, e considerato le cose da considerare; invocato il nome del grande Idio tale in fra le dette parti lodo diamo e sententiamo, come apresso e prima:

Che detto magnifico nobile Giovambattista paghi al sopradetto maestro Giorgio per li sopranominati lavori tutti insieme stimati per uno et unitamente, e concordevolmente ducati cento vintotto e mezo d'oro; diciamo ducati 128 112 d'oro; e tanti lodiamo e sententiamo; e questo per ogni migliore modo che di ragione fare si può: Et in fede de la verità io Girolamo Pieri sopradetto ho scritto di mano propria questo dì 26 di Settembre nel 1553 sotto il quale si sottoscriverà il magnifico nobile misser Mino detto, e detto Giovambattista pitore di loro propria mano. Diciamo ducati vintotto e mezo d'oro, come di sopra.

lo Mino Celsi sopradetto affermo quanto di sopra.

E io Giovanbatista pitore afermo quanto di sopra si contiene.

# N.º 127. \*

# 1553 13 di Dicembre

Lettera di Giovanni Batista Pelori alla Signoria di Siena. (AR-CHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Lettere Filza 77.)

# Molto Magnifici Signori

Quando a me è imposto alcuna cosa, et maxime da chi m' è patrone, io lo credo senza pigliar nè memoriale nè ricordi; et perciò so' posto in ferma credenza d'havere il contracambio. Dico adunque, che mi pare mi sia mancato di quanto domandai et lassai in memoriale in mano de le illustrissime Signorie Vostre: et molto meglio di me dovevano credere Vostre Signorie magnifiche che qua saremo poveri di tutte sorti di strumenti da questi servitii solamente per li homini di questa terra, et molto più sopravenendo tanti forestieri. Io mi detti a credere si fusse fatta grossa provisione di ferramenti convenienti per mille homini, et qua non sono stati abastanza per ottanta homini, che gli è bisognato adoperare i picchoni nel tereno lavorato, dove sta seminato

el grano; et nel vero gli è più la vergogna del danno assai. Il commissario ha scritto che si mandi zapponi in bona somma, et poi zapponi et zapponi da quattrocento, et se più sarà possibile, et boni che non sieno di dozina come li passati.

Palette, raddoppiare il numero de le mandateci: nè se ne piglino maraviglia che così si domandi, perchè le sonno ribaldissime dozinalacce. Et poi che qua non c'è somma di tavole al nostro proposito, et così presto, sarà bene continuare mandare corbelli in grosso numero, più che li mandati; et advertiscasi sieno confitti i cerchi dentro et fore, perchè con i tormenti che li danno i guastatori indiscreti, in mezza giornata si sfasciano; et molti di questi son confitti con una bulletta sola et altri senza. Dissi in un mio memoriale ultimo a le S. V. M. come sarebbe fatta bona opera a dare ordine che si racconciassero i brozzetti, che sono restati in S. Prospero, perchè fra otto, o dieci giorni n' haremo bisogno extremo. Et lo' fo sapere che le fanno lavoro per una dozina d'homini el dì, et perciò non si impaurischino de la spesà.

Haviamo considerato al commodo che ci dà in tenere aperta la porta di S. Giusto, e poi resoluto aprirla, et hoggi s'è messo mano a votar quella parte, dove starà ottimamente bene un corpo di guardia con suo camino et altre pertinentie; et per più presto mandarla a fine ci è di bisogno i ferramenti, cioè bandelle lunge due braccia l'una, perchè la porta è larga quattro, et con queste bandelle le sue chiavagioni grosse. Ci è necessario d'un quattordici pennate et sei ronconi grandi. Scrissesi l'altro hieri come ci sarà molto a proposito un maestro fabro d'arte grossa, sì per servircene a simili lavori sopradicti, come per acconciamenti di ferri da lavoro nostro. Le molli non sono venute, nè manco i correnti da gronde sfilati di quattro, overo meglio di cinque braccia, et se di seisi potessero: per questo mancamento fino hora non s'è messo mano a bastionare, però doman da mattina ad hora di terza a suon di campana col PRO-POSTO ET CON I PRIORI et col il resto del Clero in processione si principiaranno tutti cinque i baluardi, de' quali interamente haviamo stabilito el fondamento: et per l'absentia de le Signorie Vostre illustrissime et del reverendissimo Cardinale, ma prima de la Maesta del Christianissimo Re, del signore Cornelio et dell' illustrissimo monsignore di Termes haviamo provedu-

to ad convenienti compari, che per altra se ne darà adviso; et così con la gratia di nostro Signor Dio et de la gloriosissima madre Maria seguiremo, sperando per il commodo del bon terreno che haviamo quasi per tutto in sul lavoro, che in due mesi proximi da venire di giornate lavorative condurli in bonissima diffesa: et perciò quando et il signore commissario et io domandaremo alcuna cosa per questi servitii, credincelo al primo, per non fare aspettare il lavoro con tanti homini, chè non fa derrata. In el resto procuramo con ogni diligentia non si perda tempo, nè si paghi in vano, pure che da mangiare ci sia. Le fascine ci potrebbero causare di perdere tempo, o vero tenere il lavoro a dietro, e perciò si potrebbe fare suspensione del portarsi i grani costà per le communità convicine, che supplissero a questo servitio; parendo però a le Signorie V. Illustrissime: io l'ho detto, perchè ci è chiara notitia che i ministri et agenti del Duca con acuta diligentia minutamente cercano sapere ciò che qua si fa, con che somma d'homini si lavora et sopra tutto se si piglia el monte, o se pure se ne ragiona, et per quando si metterà mano; che pare, sicondo ci è riferito, che senza el monte fortificato, questo procedere sia vaneggiare, et a me per quanto mene vengha d'honore, mi esce come di borsa, perchè ogni di ci trovo partiti migliori et comodissimi. Et si sarebbe scansato un baluardo, che si fa dinanzi a la rocha, et altre spese che saranno disutili quando s' entrarrà in quello, se Dio ne farà gratia a le Signorie Vostre Illustrissime, le quali per di più feliciti come le meritano et io vorrei. Di Lucignano di Valdichiana el di tredici di Dicembre MDLIII.

Questo mi crederanno le Signorie, Vostre illustrissime, che di già haviamo qua chi torrebbe a cottimo per mille scudi l'uno di questi baluardi; et per quello si cognosce, non ci è parso bene resolvarne cosa alcuna, nè manco a questi homini; et già sono cominciati ad intrare nel conto, et sperare di haverne bona derrata. Et perciò si sonno inanimiti, et vogliono fare bona prova di loro.

Di V. Illustrissime Signorie

Servitor fidelissimo Giovambatista Pelori (Indirisso) All' Illmi et Excelsi Sri. li S. et Capitano della Repub. di Siena.

### N.º 128. \*

### 1553 15 di Dicembre

Risposta della Signoria di Siena a Giovambattista Pelori. (AR-CHIVIO detto. Copialettere N.º 230.)

Molto eccellente cittadino nostro. A la lettera vostra haviamo portato quella fede che si può maggiore, sendo scritta da persona, la quale per manifesti segni haviamo conosciuta e tutto il giorno conosciamo accendersi ne' servitii della Repubblica: donde vi commendiamo et lodiamo di tanta diligentia, quanto e leggendo la vostra et anco quelle del commissario nostro vediamo da voi usarsi: accertandovi che da noi et da tutta la città per le fede che ne faremo, ne sarà tenuto perpetua memoria. Quanto poi al provedere di quanto avvisate, state sicuro, che noi non mancaremo di mandar tutto quello che si potrà, et ci sforzaremo non habbi da mancare nulla. Attendete intanto et fate sollecitare, come noi ci persuadiamo, e state sano; che Dio vi guardi. Del Palazzo Pubblico.

#### N.º 129. \*

# 1553 28 di Dicembre

Lettera della medesima a Giorgio di Giovanni. (ARCHIVIO e Registro detti.)

A maestro Giorgio architettore in Montalcino si scrisse:

Intendiamo come per fare coteste fortificationi a perfettione è di necessità ruinare alcuni casamenti, e perchè vorremo sapere particularmente l'importantia e qualità di tutti questi casamenti da ruinarsi, e li danni che possono arecare a'padroni d'essi, et anco chi sieno detti padroni, et ancora de'siti, che si disegnano darsi loro in recompensa; però ci è parso scrivarvene la presente, e commettarvi che quanto più presto potrete ci diate piena e distinta notitia e ragguaglio di quanto sopra vi diciamo; acciochè informati bene del tutto, sapiamo quanto ci pare che convenga di fare. Però non mancarete, e Dio vi guardi.

N.º 130. \* 4553

Lettera di Giorgio di Giovanni alla Signoria di Siena. (ARCHI-VIO detto. Filza 75.)

Ilustrissimi Signori. Qua ci è da spendere per tuto domane, che aviamo meglio che trecento cinquanta omini, e le chose si ridurieno a chomodo termine, si ci fuse denari: però Quelle provederano co quela presteza potrano: e da domane in là no lavorando non averò che fare, e mene verò. Questi omini sia per quelo vole no ci dano aiuto alchuno di questa terra, nè giova persuasioni, o minaci del comisario. Io no vidi mai la più freda gente sopra a questa inpresa: pare che aspetino li amici, e none li inimici. Però le Signorie Vostre provedino, a ciò no si esviino li lavoratori e li maestri: e a le Signorie Vostre mi rachomando.

Vostro servitore

Giorgio dipentore in Monte Alcino

#### NOTA

Giorgio di Gio: Simone pittore ed architetto militare senese nacque ne' primi anni del Secolo XV e morì nel Gennaio del 1559. Fu prima scolaro del Beccafumi nella pittura, ma poi secondochè testimonia il Mancini, essendo andato a Roma, e postosi con Giovanni da Udine, prese da lui il modo di operare di grottesche, delle quali se ne ha un saggio nella loggia de' Mandoli, oggi de' Saracini in Siena. Da chi apprendesse l'architettura, non si sà; ma si può dire di lui, come di tanti altri artefici del suo tempo, dal proprio studio su i monumenti antichi, dalla lettura di Vitruvio, e dalla necessità. Di pittura fece varie opere che oggi non esistono più. Tra le altre nel 1541 insieme col Neroni, detto il Riccio, dipinse l'arco trionfale eretto in Siena per la promessa e sperata venuta di Paolo III. il quale andava al congresso di Nizza. Ma il papa, dopo aver pernottato alle Volte villa de' Chigi presso Siena, prese per altro camino. Aveva ancora Giorgio per questa occasione avuto a fare la pittura della porta del Vescovado. Nel 1546 era andato a Seggiano per dipingere forse ai Placidi, lasciando un' opera allogatagli dal Comune di Siena, il cornicione cioè e il fregio della sala della Cancelleria nel Palazzo pubblico. Dell' altre sue opere di pittura parlano i seguenti documenti:

1548. Maestro Georgio pittori (sic) pro purte sue mercedis pro ornamento et pittura per eum fattis circum circa tabulam sancti Jeronimi lire 48.

Item: magistro Georgio pictori pro residuo sue mercedis ornamenti per sum facti circum circa picturam sancti Hieronimi lire 99. (ARCHIVIO DE CON-

TRATTI DI SIENA. Libro delle spese dell'Università de' Notai del 1525 al 1576 a carte 50 tergo.)

1555 30 Dicembre.

Si pagano lire 28 a maestro Giorgio di Gio: dipintore, per manifattura della tavoletta che esso fa da doversi lassare in Biccherna, come si costuma da ogni camariingo, nella quale è dipinta la renuntiu che l'imperatore Carlo V fé delli regni al re Filippo suo figliuolo. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Libro del Camarlingo di Biccherna dal Gennaio del 1555.)

1557 26 di Marzo.

A maestro Giorgio di Giovanni dipintore se li dà uno scudo d'oro per resto di sua mercè dell'armi fatte al sig. Alvero de Sandi, a la porta del Palazzo Piccolomini sopra una decta di cabelle de Contratti con decreto in forma. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Deliberazioni della Balia ad annum)

--- 15 Settembre.

A maestro Giorgio dipintore si dieno due scudi d'oro a buon conto di sua merce delle due armi allogategli a dipengiare per le due porti Camollia, e la Nuova de' denari che sono in mano del notaro applicati all'acconcio de' tetti del Palazo pubblico. (ARCHIVIO e Deliberazioni dette ad annum a carte 78 e 80.)

1559 5 di Giugno.

Scipione Verdelli e Anton Maria Petrucci intendino la somma de' denari ricevuti dal Pubblico per maestro Giorgio dipentore per sua opera data nel dipingere lo stendardo allogatogli da' Deputati di Balia, e faccino stimare detta sua opera, acciò si sappi si ha avuto più, o meno della conveniente mercè. E si facci decreto all' heredi di detto maestro Giorgio come detto stendardo consegnato per loro al molto magnifico et eccellentissimo sig. Governatore nostro, è stato ben consegnato senza danno loro. (ARCHIVIO e Deliberazioni dette ad annum a carte 75.)

N.º 131. \*

1554 1 d' Aprile

Lettera di Giovanbattista Pelori a Pietro Strozzi. (ARCHIVIO detto. Lettere alla Signoria Filza 69.)

Eccellentissimo signore signor mio singularissimo.

Io non ho prima dato notizia a Vostra illustrissima Signoria per esere stato inresoluto sopra la pratica impostami, ne la quale per dirne il vero ci sono due partiti; l'uno è di ringrossare contiguo al muro in quella parte dove il nimico può nuocere; ma questo modo à poco utile et da essere biasimato; perchè, o

che la muraglia cascassi sopra, o vero che in fore, come quasi sempre suole intravenire, in ogni medo l'inimico può continuare di guastare questo rinforzo, se già però non si dicessi questo bastare per avanzare tempo. L'altro è ritirarsi alquanto; et questo saria el meglio; però c'è questo male che si dannificano molti particolari patroni di case, nè si ponno disporre, non vedendo necessità, e nell'aspettarla è cosa da buoi. Stiamo dunque in provedere a fascine et legnami, ma si fa a quattrinate, in mentre che Vostra Eccellenza mandi ordine preciso con patente specificata di cotesti Signori Otto, che di tali rovine io, o altri non ne habbia da essere tenuto, et che liberamente possa.

Gli è cosa da figluoli dirsi che la fortificatione c'è maravigliosa et realissima, per che 'l tempo disturba: ma atteso a quello ch' importa questo luogo, che ha tante convicinità de' luoghi che sonno da farli scale, magazini et freni guadagnandone, che nel vero si può perdonare. El male è stato che Vostra Eccellenza l'ha pretermesso, ma più li altri, che prima hebbero carico di ricognoscerlo tanto utile chiave per la maremma et per la città: di Sinalunga, hanno errato, perchè non manco che a Lucignano s'attendeva in sicurarlo. Per altra, o forse a boccha et col disegno innanzi se ne dirà più diffusamente: et fin qui basti. Quando venghino danari, si satisfaranno alcuni che sonno cominciati a intrare a rimettere cose ruvinate: gli homini faranno qualche cosa et le donne el simile; però queste per causa de la loro inopia hanno bisogno di qualche merzede, o carità, e qua ci è poca borsa, et quasi un zero.

Nuove qua non ci sono, et se pure, el Signore Mario le darà a Vostra Illustrissima Signoria, a la quale devoto più che mai con tutt' il core m' offero et raccomando. Che Dio la feliciti come più desidera. Di Casole il di primo d'Aprile nel 54.

### Di Vostra Eccellenza servitore fidelissimo Giovambattista Pelori

(Indirizzo) All. Illmo. et Eccmo. Pietro Strozzi Generale dela Mtà. Christianissima in Italia.

# N.º 132.

# 1555 12 di Luglio

Ledo di Bernardino di Giacomo scarpellino e di Bartolomeo di Francesco pittore sopra le pitture fatte alla Fraternita di S. Michele da Lorenzo, detto il Rustico, e compagni. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Lodi di ser Alessandro Arrighetti. Filza 1.ª N.ª 146.)

In nomine Domini, e di 12 di Luglio 1855.

Sia manifesto per vigore de la presente, come noi Bernardino d' Jacomo scarpellino e io Bartolomeo di Francesco pittore, omini chiamati dalla Fraternita di santo Michelagnolo da la badia a santo Donato, e Lorenzo di Cristofano e compagni pittori, come ne apare in nel compromesso fatto per loro agli ofitiali de la Mercantia di Siena, per dicidere ogni loro lite e diferentia nata sopra di uno lavoro cominciato per il detto Lorenso e compagni, come si vede in una iscritta infra dette parti di mano di Girolamo di . . . . merciajo. Quale opera è in detta Fraternita. Onde giudichiamo essare fatto fedelmente cone stucho vero e buono in simile luogito, osservato la loro detta escritta: e giudichiamo detto lavoro essare fatto mezo. E volendo detta Fraternita finire detto lavoro, debino dal di 15 per infino el di 22 di deto avere provisto ongni loro obrigo atenente a detto lavoro consegnato al detto Lorenzo e compagni. E detti pittori abino tempo da 22 detti infino el dì 14 d'Agosto a finire detta opera nel modo che parla detta iscritta; e non si avendo a finire nel modo detto, dia la Fraternita al detto Lorenzo e compagni per paghamento de l'opera fata scudi undici, cioè la metà del prezo fatto dittuto e' lavoro. E io Bartolomeo detto ò fatto questa dimiano (sic) con voluntà di detto Bernardino questo di e ano detto.

Et io Bernardino sopra detto son contento et affermo quanto di sopra è detto.

#### NOTA

Bartolomeo di Francesco, pittore uno de maestri chiamati a stimare le pitture fatte dal Rustico alla Compagnià di S. Michelagnolo di dentro, fu della casa degli Almi, e morì nel 1579. Delle opere sue non ho potuto raccogliere nessuna memoria.

Tomo III.

N.º 133. \*

1556 29 d' Aprile

Lettera di Giovanbattista Pelori a Girolamo da Pisa. (BIBLIO-TECA PUBBLICA DI SIENA. Codice L. III. 37.)

Eccellente Signor mio

Non essendomi accaschato scrivere a Vostra Signoria, ho pretermesso più volte il farlo per non essere stato notato di cirimonioso, nè questa volta anchora lo vorrei fare, se non fusse la grandissima cagione che di costà mi viene, conciò sia che la Bicherna, che procura ritrovare i creditori della communità di Siena, hanno ritrovato acceso me d'una condennagione fattami al tempo dell'assedio; però tanto impropriamente et ingiustamente, quanto di cosa che acascasse già mai. Et perchè Vostra Signorìa venga meglio informata, dicosele, che havendo io el carico dele fortificationi di costà tutto sopra di me, sendo debito mio visitare e ricognoscere ogni luogho più volte il giorno et la notte, trovandomi a la porta di Fonte Rlanda, domandando io di certo vaso, dove era stato quasi una soma di gesso per murare, mi rispose un certo Claudio Bartalucci con tante contumeliose parole et ingiuriose, quanto mai persona insolente et furiosamente pazza potesse. lo stupito, dicendo ch' io non parlavo seco, et ch' io non intendevo che far con seco, per bono spatio me ne risi im parte del fatto suo; lui replicomi che voleva egli havere da trattare con me, nominandomi briccone, gagliosso, volte assai, et molto più altre parole tanto ingiuriose, che non intendo scriverle; poichè Camillo Salvi et un certo genero di messer Bartolomeo Petrucci, dicto Alexandro Tolomei, furno ottimi testimonii; concludendomi, che mi voleva gastigare prima che facessi notte. Seguirno accommodate risposte, però non di sorte che la corte ci havesse mai da potere procedere contra di me, togliendomi per bene di mostrare non fare stima di tal'cosa, nè dal suo trarmi i sassi, correndomi dietro per molto spatio. Fui compianto molto da infiniti amici et infino da quelli del governo; però non recuperorno el mio honore, perchè per havere a le mani facende importantissime, la lassorno scorrere. Di che Cesare, mio figlio, fore d'ogni mia saputa, di poi che furno passati più

giorni, trovatose, li fece un fregio a traverso a la faccia, fore d'ogni mia saputa; et nel vero a me dispiacque. Hora sa come andò innanzi quel capitano di Iustitia, et senza citationi et altriatti condennò me; la quale condennagione è impropria e ingiusta. Questa ritrovata da' Signori di Bicherna m' han fatto precetto a casa mia, et sigillatomi tutto el mobile di mia casa; di che la mia povera moglie ansia non ha potuto impetrare gratia d'alcuna sorte; chè ne vogliano fare vendeta per trarne la somma di secento lire; o vero secento dieci. Ma, potentia di Dio benedetto! quando egli fusse il caso per sei milia scudi, dovrebbesi con me usare questa rigidità? io pure ho giovato a la patria, e le potrei essere utilissimo più là che in dare nome a lei di quello non ha giovato a me: et questo è notissimo. Questa dunque è la ricompensa dell'haver lassato fore con principi grandi tanti honorati et utili partiti per giovare al tempo, et hora havere a mendicar un boccone di pane da me solo, soletto con grandissimi stenti? così si gratificano e buoni figliuoli e servitori fedeli? et che cagione hanno ricevuta da me di farmi questo agravio? Diranno ch' io habbia parlato con questi signori francesi; diranno il vero, questo l'ho fatto per cobrare (sic) per un secento scudi d'oro da loro, et non per servirgli; et benchè le pratiche sieno state grandi con promissioni di maggior somma di quella che mi deveno, io pure non l'ho fatto di servirli, nè manco l' ho in animo volerlo fare: et che sia el vero, ho dato la fede mia d'andare ne' servigii del Re de' Romani, et ne darò testimonii che gliè così. Nè altro aspetto che l'adviso del Reverendissimo d' Augusta, che m' ha ordinato il modo di punto in punto com' io debbia procedere, et presto seguirà l'effetto. Adunque non servo franzesi, nè andarò in Francia chiamato dal contestabile, nè son stato a Mont-Alcino, ne in Maremma a dar ordine a cose loro, nè mi condurranno già mai; et benchè io l' habbia detto ch' io lo voglia servire, l' ho fatto nel vero per fare il fatto mio, per vedere d'havere qualche cosa di quanto mi deveno. Non si vede che di costà non ho mosso cosa alcuna, nè moglie, nè figlio, nè robba, nè altro ch' io ci avessi? immo dove in altri luoghi io n' habbia, sempre son stato resoluto condurla a casa mia. Oh bello cambio d'aversi a vendere all'incanto a chi peggio gitta! oh quanto è bene far prova de la cortesia.

di chi predica da sè de la generosità de tanti nobili, e quanto è più giusto abandonar simili luoghi, et fuggirli lontani come pistolentiosi per sempre! dico egli è forza mostrare con le persone ingrate i denti. Al capo de la fine più può cotesta città valersi di me che de la robba mia. E che credono ch' io la stimi? farò conto che sia naufragata, et salvata solamente la vita, la quale darà vita ad altre vite. Et se pure la ragione et l'honesto vorrà ch'io paghi, al nome sia di Dio a pagare per ogni modo; però non con tanta rigidità et stranezza, ma con uno honesto tempo, se non con gratia di diminutione di tanto quanto la legge vuole. E si suole pur far gratia in fino a li assassini; e perchè tanta rigidità? è perch' io habbia fatto tristi officii? no si dirà mai. Si sospetta che io sto a Roma: litigo quello pensavo litigare in Ancona, che è noto a molti. Quando cotesto Reverendissimo partì di qua per costà, io pure lo visitai, et me li obligai con dirgli che sempre ch' io fussi ricerco, gli farei fede d'esser figlia d'obedientia. Non aspettai el Duca Cosimo cinque mesi di sei in otto in dieci giorni? et a la fine mi licentiò. Non mi sdegnai dare opera a fortificare san Domenico, et chiamare li homini et prometter lo'el mio. El conte di Santa Fiora, visto et cognosciuto volersi servire di me disarmato et da baccello, non conferendo con me cosa alcuna, ma con l'ingegneri nuovi del Duca, su chiareza a potermi partir da esso, perchè io non haveva d'andare a cercare l'archibusate da vero per rendere honorati gl'ingegneri da ciancia; nè altra causa poteva essere, salvo el non aver fede in rae. Comportai come Dio volse da Morigho, camariere di Don Francesco di Tolledo, el burlarmi tappeti per somma di scudi settanta, per non ricevere peggio, maxime dicendomelo esso che gli era derrata per me che me ne levassero qualchuni; adunque a non stare costà, non è per errore dal mio canto, ma di quelli che mi fanno essere ucello senza alie.

Raccolta la ragione mia et expressagliela per tanti capi, la Signoria Vostra si degnarà farmi cognoscere; perchè di qual si voglia cosa che Vostra Eccellenza prometta per me, non ne restarà mai defraudata. Et io come devo per tanti altri oblighi che li tengo, le sarò fedelissimo servitore, offerendomele da vero che di quanto la disegnarà servirsi di me, trovarà che con ogni realità complirò ad ogni suo commandamento. Degnisi adunque Vo-

stra Signoria farmi gratia interporre un poco de la sua autorità con cotesti cittadini, a intercedere per me qualche honesta gratia. Che Dio Altissimo sempre feliciti, come la merita et io vorrei.

Di Roma el dì ventinove d'Aprile 1556.

Di Vostra Signoria servitor sempre pronto e parato Giovanbattista Pelori

(Indirizzo) Alo eccell. Sre. e Prone. suo honoratmo. el Sr. Girolamo da Pisa colonello meritiss. et locumten. in Siena.

#### NOTA

Gio: Battista di Mariano Pelori e di Agnese Petrucci nacque in Siena ai 7 di Luglio del 1483. Pare che nella prima sua gioventù attendesse all' esercizio della scultura: e il Biringuccio lo loda come inventore in Roma delle forme di cartapesta per gettare figure grandi e di tutto tondo. Si diede poscia all'architettura; nella quale vuolsi avere avuto i primi insegnamenti dal suo concittadino Peruzzi. Nel 1525 dubitando la Repubblica Senese degli uomini di Luciguano, i quali davano segno di volersi unire ai fuorusciti senesi iusieme con papa Clemente, e con i florentini, mandò il Pelori a rivedere e fortificare la rocca di quella terra, e nell' anno seguente lo spedì a Genova per dar ragguaglio delle cose correnti. Ritornato dopo 9, o 10 mesi in patria, fu eletto uuo de' commissari a trovare alloggi all'esercito di Borbone, incaminato alla volta di Roma: e poi fu fatto commissario della zecca. Venuto quindi il Febbraio del 1528, il Pelori ebbe l'incarico di andare a Roma e a Corneto per servizio pubblico. E nel Settembre dello stesso anno essendo stato mandato in Sicilia per comprar grano, fu svaligiato, e per 17 giorni sostenuto in carcere dal governatore del porto di S. Severa; dalla quale liberatosi per sua industria, e salito sulle galere di Andrea Doria, proseguì il viaggio alla volta di Spagna, dove aveva da trattare alcuni negozi con Carlo V. per interesse de' Senesi. Ritornato in Italia, seguendo Cesare che andava a Bologna per incoronarsi, dimorò per qualche tempo in quella città, dando continui avvisi alla repubblica delle cose che succedevano. Fu nel 1532, che essendo andato a Montoliveto Maggiore per attendere ad alcuni restauri di quel monastero, diede ancora il disegno e diresse la fabbrica della peschiera grandissima di quel luogo. Commissario degli alloggi pel passaggio dell'esercito guidato dal marchese del Vasto, fu poi nel 1533 mandato a visitare una miniera presso Castro, e a riconoscere al tempo stesso i confini dello Stato senese: e nello stesso anno visitò ancora i ponti dell' Ombrone e dell' Arbia. Trovasi che nel 1536 egli era ai servigi del marchese del Vasto, al quale fece il disegno della terra di Fossano. Dopo questo tempo non si trova altra memoria di lui fino al 1543; nel qual anno, essendo egli in Roma, fu chiamato dalla repubblica sanese perchè andasse a rivedere le fortezze della Maremma: ma perchè poco dopo il Barbarossa ebbele assaltate, e in gran parte prese, e saccheggiate, fu dato di ciò carico al Peloro; il quale sdegnato se ne tornò a Roma, dove aveva buone speranze di servire il papa, e se gli tornasse bene,

di porsi ancoga con onorate provisioni ai servigi dell' Imperatore, comè è Den Ferraute Gonzaga e Camillo Colonna gli promettevano.

Nel 1547 era ad Augusta presso Cesare. Allorquando nel 1550 Carlo V per i consigli di Don Diego da Mendozza, si risolvè di fabbricare in Sieua la cittadella, ne fecc il *Peloro* il disegno, e fu incaricato di portarsi alla Corte per mostrarlo all' Imperatore. Venuta finalmente la guerra degl' Imperiali contro Siena, egli diede i disegni de' forti fuori della porta a Camollia, e poi fortificò Lucignano, Monticchiello, e Casole. Caduta la repubblica senese andò a Roma, da dove pare che tenesse pratica di entrare ai servigi del Duca Cosimo, e poi del Re de' Romani. Si vuole che morisse ad Avignone nel 1558 in eirca Da Virginia di ser Alessandro da Radicondoli sua moglie, sposata nel 1528, ebbe varii figliuoli, cioè Livio nate nel 1552; Maria Francesca nel 1554; Cesare nel 1536, e nel 1540 Deifebo. Di architettura civile diede in Signa nel 1553 il disegno dell' Oratorio della Compagnia di S. Caterina in Fontebranda, e nel 1537 quello dell' interno della Chiesa di S. Martino, e l'altro dell' Oratorio della Compagnia di S. Giovanni in Pantanete.

#### N.º 434.

## 1556 25 di Settembre

Lettera di Bernardino Buoninsegni a Niccolò Turinozzi. (Ar-CRIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Carte di Montalcino Filza I. dal 1555 al 1559.)

Ser Niccolò mio caro. Vi piacerà far decreto al depositario pubblico che paghi a maestro *Giovanni Latini* da Bologna, pittore, scudi due d'oro: che in tutto haverà hauto scudi sette d'oro per conto della pittura di Nostra Donna. E mi vi raccomando.

Di casa il di 25 di Settembre nel LVI.

A' piaceri vostri

Bernardino Buoninsegni

#### NOTA

Del pittor bolognese nominato in questa lettera, neppure il nome si trova nella Relsina pittrice, o in altro libro. Intorno a questa Madonna della piazza di Montalcino non ho altre notizie, salvo che era stata dapprima allogata a dipingere a Michelangelo d' Antonio, detto Scalabrino, il quale nel Giugno del detto anno dovette restituire quattro ducati, che aveva avuto per dipingerla, e non le aveva fatte.

#### N.º 135.

## 1559-60 13 di Febbraio

Allogazione a Bernardino (di Giacomo) scarpellino del lavoro di tre armi di tufo da collocarsi nella facciata del Palazzo pubblico di Siena. (Archivio della Comunita' di Siena. Provisioni dal 1515 al 1575 N.º 705.)

Sia noto a chi leggerà la presente scritta, come hoggi questo dì 13 di Febbraio 1559. Adriano Saracini e Domenico Giannelli per ordine del molto magnifico et eccellentissimo sig. Luogotenente e Governatore generale dell' Illmo et Eccellentissimo signor duca Cosimo nostro signore, misser Angnolo Niccolino, alluogano a maestro Bernardino, scarpellino senese, ad lavorare condurre, et affissare una arme ducale con ornamento e tre altre armi, come appare nel disegno di mano di messer Bartolomeo Ammannato, di pietra di tufo da cavarsi nel fiume di Tressa a piè Monte Albuccio, e conducersi in la piazza di Siena, et affissarsi nella faccia del Palazzo publico sotto il nome di Yhesus posto in detta faccia, e sopra la finestra di mezzo di detto palazzo al piano de la loggia: e questo a tutte spese di detto maestro Bernardino; eccetto che li detti Adriano e Domenico si obligano in detto nome di farlo accomodare d'un canape per tirare a detta alteza detti lavori. Quale arme et armi et ornamenti hanno a essere di altezza braccia otto e più, se si potrà mettarli in detto loco, e di larghezza braccia sei, vel circa.

E di più s'obligano, com'è detto, darli per prezo, pagamento et intera solutione di detto lavoro et opera ducati cento sessanta di lire sette l'uno, da dovergliene pagare la quinta parte al presente, l'altro quinto a di otto di Marzo, l'altro al fine di Marzo, l'altro a mezzo Aprile, l'ultimo quinto a la fine di detto Aprile: al qual tempo detto maestro si obliga haver condutto a perfectione e terminata tale opera e lavoro, e per tanto osservare.

Jo Adriano detto ho scritto la presente scritta e conventione il detto di et anno, presenti li detti *Domenico* et maestro *Bernardino*, quali si sottoscriveranno di loro mano. In Siena in la casa de la Sapientia. Laus Deo. Et io Domenico Giannelli fui presente quanto sopra si contiene. E io Bernardino detto so' contento quanto di sopra.

# N.º 136. 1561 24 d'Aprile 1562 26 d'Aprile

Testamento e Codicillo di Girolamo Magagni, detto Giomo del Sodoma, pittore senese. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Rogiti di ser Giovanni Billò. Filza 2.ª N.º 412.)

In Dei nomine Amen. Anno Domini 1561. Inditione 4, die vero Jovis XXIIII mensis Aprilis.

Providus vir magister *Hieronimus* quondam magistri *Francisci de Magagnis* vulgariter nuncupatus *del Soddoma*, pictor de Senis, sanus mente et corpore, considerans etc.

— In omnibus — suis bonis heredem universalem instituit dominam Elisabet filiam quondam dicti magistri Francisci, sororem germanam ipsius testatoris et ad presens uxorem Nicolai Bonini spatarii de Senis — cui quidem domine Elisabet substituit vulgariter dominam Faustinam filiam ipsius ex Nicolao supradicto, et ad presens uxorem Jacobi de Marrinis aurificis de Senis, et dicti testatoris neptem, et ipsius Faustine filios legittimos — et casu quo dicta Faustina decederet sine filiis legiptimis — substituit dominam Atalantam, aliam filiam predicte domine Elisabeth ex Niccolao, et sororem germanam dicte domine Faustine.

Actum Senis in Terzerio et contrata Civitatis Populi sancti Desiderii in Apotheca — subtus domum illorum de Venturis in qua ad presens dictus testator se exercet in arte pictoris — presentibus Lelio Thesei de Pientia carpentario, Senis habitatore, Alexandro Johannis, carpentario, et magistro Laurentio Christofori pictore senensi, testibus.

Anno Domini 1562 die vero 26 Aprilis.

Magister Hieronimus suprascriptus sanus mente — licet corpore languens — codicillavit ut infra.

Item iure legati reliquit Johanni Baptiste fratri germano ipsius Hieronimi testatoris, flor: quinquaginta.

Actum Senis in Terzerio et contrata Camillie Populi sancti Petri et Paulì nuncupati la Magione, in domo dicti testatoris et thalamo in quo egrotus reperiebatur, presentibus ser Silao Lazzari de Mazzarosa lucensi, presbitero, *Tiberio* quondam Ansani *Bil-lò*, et Francisco Sanctis de Castilioncello Oltranoro, testibus.

#### N.º 437.

## 1563 5 di Gennaio

Allogazione a Lorenzo di Cristoforo Rustici delle pitture della terza volta della Loggia della Corte de'mercanti in Siena.

(ARCHIVIO MEDICEO DI FIRENZE. Miscellagea di Negozi appartenenti a Siena.)

Al nome di Dio. A dì 5 di Gennaio 1563.

Sia noto e manifesto a chi vedrà la presente, come li magnifici signori Offiziali de la Mercantia risedenti il Gennaio dell' anno 1562, e come segue il semestre; e per loro, Girolamo Gurgieri e Enea Savini dalloro eletti e deputati, rogatone ser Alixandro Arrighetti, hallogano, con participatione del molto magnifico et eccellente signor Governatore nostro, a dipegniere e in tutto fornirla la terza volta de la Loggia de la corte loro di stuchi e di ogni altra cosa, secondo il disegnio lassato in mano di Sua Signoria molto magnifica et eccellente a maestro Lorenzo di maestro Battista (leggi Cristofano) dipentore, con l'infrascritti patti e conventioni ed oblighi.

Che il detto maestro Lorenzo devi in tutto hobservare la maniera de li stuchi e de la dipentura, secondo il detto disegnio, con agiongniervi, o diminuirvi come da maestro Baldassarre (Lanci) architetto di Sua Eccellenza illustrissima gli sarà corretto tal disegnio, con quella maggior diligentia che se le conviene.

Che tutte le spese de' colori, stuchi, ori, e ogni altra cosa si faccino da detto maestro *Lorenzo*, non lassando di fare tutto quello che a condur tal'opera a perfetione sarà di bisogno.

Che il detto maestro Lorenzo devi havere perfettamente fornito la detta volta come di sopra, per tutto il mese d'Aprile proximo 1564; e mancando, si obbliga restituirci effettualmente a ogni nostro piacere tutti li denari che a tal conto havera ricevuto per hordine nostro da' magnifici Ballati, senza escettione alcuna.

E noi, in nome de li magnifici signori Offiziali detti, pro-

mettiamo al detto maestro Lorenzo pagarli a la giornata, a buon conto di questa hopera, quanto giudicharemo li facci di bisognio per condurla a fine a detto tempo.

Anchora conveniamo insieme d'achordo, havendo fornita questa hopera detta al tempo come di sopra, di chiamare uno homo per uno perito, e il terzo lo devi chiamare il molto magnifio et eccellente signor Governatore nostro, e tutto quello che questi tre homini arbitri lodaranno e giudicharanno che meriti maestro Lorenso per tutte le spese in questa hopera fatta dallui essue fadighe; promettiamo e ci oblighiamo in detto nome interamente finirlo di pagare e sodisfare fino a la somma de le lire mille acciò deputate dalli signori Offiziali detti con participatione del molto magnifico et eccellente signor Governatore nostro. Il quale maestro Lorenso hobliga, per l'osservantia di quanto s'è detto, sè e suoi beni, eredi presenti e avenire, in ogni miglior forma che di ragione far si può.

Et in fede de la verità, io Martio Baldi per commessione de le parti ho fatto la presente questo di et anno detto in Siena: la quale sarà sotto scritta da le parti, affermando come di sopra ec.

Nota, come questo di et anno sopra detto il detto Girolamo e Enea e maestro *Lorenzo* nel capitolo che dicie che il detto maestro *Lorenzo* abbia da finire per tutto Aprile, vogliano e sono d'acordo che sia per tutto Giugnio, e nel restante tutto come di sopra.

E io Lorenzo mi obrigo quanto di sopra.

# N.º 138.

1565 29 di Marzo

Deliberazione degli Ufficiali della Dogana sopra una domanda presentata da maestro Domenico Bolsi pittore senese in nome di Antonio Lanfriero, impressore di disegni. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Deliberazioni della Dogana a c. 36.)

Li spettatissimi Claudio Bartalucci, e Gio: Battista Becharini, presenti doganieri, udito maestro Domenico di Bernardino Bolsi pittore da Siena, come procuratore di maestro Antonio Lanfriero impressore di disegni in Roma, come ne mostra procura di

mano di maestro Giovanni de Avila notaio de l'archivio di Roma sotto il di 9 del presente, con lettere de la legalità, addomandante in detto nome darseli et restituirseli uno fagotto di disegni stampati, qual si trova al presente in dogana per ordine di maestro Antonio Zanoli libraio venetiano, habitante in Siena, hoggi morto; quale asserisce invero al detto maestro Antonio appartenere, per haverglielo a detto maestro Antonio esso medesimo messer Antonio mandato di Roma; et per esser morto decto maestro Antonio Zanoli, volersi ripigliare el decto suo fagotto, con licentia però di Girolamo fratello carnale di decto maestro Antonio, presente et consentiente: Onde vista la detta procura, visto e letto el rincontro mandato di Roma dal detto maestro Antonio de li detti disegni - mandorno il detto fagotto darsi a detto maestro Domenico in detto nome; pagando però lui la cabella e promettendo che detto fagotto per la dogana sarà ben dato; visto el consenso di detto Girolamo.

#### NOTA

Bernardino di Ambrogio di Nanni, alias il Bolso dalle fornaci, famiglio di Palazzo, fu padre del nostro Domenico pittore fino ad ora sconosciuto a quanti trattarono delle arti e degli artisti senesi. Visse Domenico la più gran parte del suo tempo in Roma, dove prese per sua donna Imperia di Cristoforo Migliorini, o de' Gherardi. Nel 1564 era già tornato in Siena trovandosi in quell' auno camarlingo ed operaio de' lavori di stucco e di pittura della cappella di S. Bernardino nell' Oratorio della compagnia di S. Gio: Battista della Morte. Morì Domenico nel Settembre del 1566, lasciando dopo di sè Giulio, che fu orefice e morì il 12 di Ottobre del 1603, Girolamo che attese all' intagliare stampe; Settimio e Virginia.

Dall' inventario delle sue robe fatto agli 11 di Ottobre del 1566 traggo questi particolari che riguardano cose d'arte.

Una Madonna non finita -- Un quadro d'uno Cristo -- Una tela grande di prospettiva -- Uno quadro grande d'una Madonna -- Quadretti quindici di più sorta con figure di più sorte e più colori -- Uno quadretto di terra -- Più sorte di piedi et giessi di tragitto, quali se ne serviva maestro Domenico; quali non si sono scritti distintamente per l'infinito numero che scrivere non si potevano -- Una figura di gesso scorticata piccola -- Più sorte di disegni in cartone. Il libro di Antonio Abacco appartenente a l'architettura, in foglio.

A questo inventario è unita una istanza di Cesare Bolsi suo fratello presentata ai 22 di Gennaio del 1568-69. In essa tra le altre cose che si dicono tralasciate nel detto inventario, si ricorda; Uno studio di suo esercizio di pitture e anticaglie di gran pregio, che quando era vivo ne faceva contio di quatrecento scudi: molto belle cose et notabili, et maxime un libre di più disegui di mano di quenti gran valentuomini che so stati da 200 auni, e altri disegui di gran pregio. E detto libro lo stimava ducati 100 d'oro. (ARCRIVIO DE CONTRATTI DI SIENA. Inventari di ser Giovanni Billò N. 72.)

N.º 139.

4567 47 di Settembre

Lettera di Bartolommeo Neroni detto il Riccio pittore senese a Marcello Tegliacci, operaio del Duomo di Siena. (ARCHI-VIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti Artistici N.º 97.)

## Magnifico et honorando missere

Esendo venuto maestro Benedetto da Fiorenza, mi è venuto a trovare chon maestro Teseo, e aviamo ragionato a longco sopra dell' opera della S. V. in quanto a la parte dello emiciclo, over nichio del Duomo et del legio, e de la resedentia del sacierdote: et molto aviamo schandigliato sopra a quello che vorrebeno, mentre che lavoro sia in camino per fine al termine di diciotto mesi; chome anno domandato: che in quanto a la mia oppinione non son per fenirlla, et loro ne stano in dubio, perchè non è loro conposisione, e non sano chosì bene li intagli, chome li so io. Et per questa causa non vorrei che la S. V. guardasse in uno mese, o due, in quel modo che dirò qui di sotto. Et in prima, ò fatto con esso loro, che V. S. abbi da pagare el mese sesanta ducati per mentre che l'opera sia in camino per fino al termine delli 18 mesi: et si per sorte la detta opera non fusse fenita in tal tenpo, che passase uno mese, o due, che in quel tenpo solo si avesse appagare a meza paga; che sarebbeno da trenta, o sessanta ducati; et penso che più non abi da passare. Et tutto questo si intende a tutte loro ispese di legniame, di chiodi, di colle, di farlla mettere a lugci (sic: luoghi) loro: et intendendosi che le prime page siano una de' prencipii che cominciarano a metter mano all'opera: per comprare lengniami debino solo avere li 60 ducati e non più per ogni mese, come è detto; e che non sia più come dicievano, che domandavano e ciento ducati e poi volevano li ottanta ducati. Et fenito ell'opera, sia fatta stimare in quel modo che la S. V. aveva già detto con esso detti maestri, et così mi anno pregato che

dovessi farvi intendare quanto sia l'animo loro; et solo è questo che vorrebeno essarne fuora, o dentro, in però che loro li è venuto a le mani da fare lavori di buona soma di lavori per qualche cientinaia di schudi, et io ne fo e disengni, et non vorebeno in uno medesimo tempo perdare l'uno et l'altro lavoro. Inperò esendo desiderosi di far piaciere a Vostra Signoria non vogliano pigliare altro, per fino che da V. S. non son resoluti. E àn detto, che quando trovasse la S. V. chi faciesse meglio di loro, che ciercasse; e ma che del pari, non canbiasse loro, chome saria il dovere Et così mi è parsso di fare intendare a la S. V. per quanto io ò possuto tirar questo acordo. Altro non dico a la S. V., si non che di continovo a Quella mi racomando ch'el Signore Iddio la feliciti. Di casa el di 17 Settenbre 1667, di casa al presente in Siena.

D. V. S. affezio atissimo Bartolomeo Neroni detto Riccio

(Indirizzo) Al molto magnifico Misser Marciello Tegliacci operaio del Duomo.

# N.º 440.

1567 8 d'Ottobre

Allogazione a maestro Teseo di Bartalino da Pienza e a maestro Benedetto di Giovanni da Montepulciano del lavoro d'intaglio del coro nuovo di legname del Duomo di Siena. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIENA. Cause Civili ad annum N.º 89.)

In nomine Domini nostri Jesu Christi, et eius gloriosissime matris Marie Virginis.

Anno Domini 1567. Indictione XIII, die vero 8 Octubris etc.

Pateat qualiter multum magnificus eques dominus Marcellus Tegliaccius dignissimus operarius, et rector Opere Ecclesie catedralis civitatis Senarum—titulo, et causa locationis opere manualis dicte Opere, dedit, et locavit magistro Teseo quondam Bartalini, Pientino, et magistro Benedicto quondam Johannis de Montepolitiano, habitatoribus civitatis Senarum, fabris lignariis presentibus ec. ad laborandum, faciendum et construendum scannum gradum, et ut vulgo dicitur choro cum gradibus a pede circum

circa nichio Ecclesie cathedralis retro altare maiore cum leggio et cassabanca ubi sedet canonicus in celebratione misse magne cantande, ut moris est, et secundum ordinem dicte Ecclesie, cum pactis capitulis, conditionibus, precio, mercede, et temporibus infrascriptis, vulgari sermone descriptis ad maiorem, et clariorem intelligentiam.

In prima il detto maestro Teseo et maestro Benedetto tanto di per sè, quanto insieme et in solidum si obligano condurre a fine detto choro, et sedini attorno al nichio et cassabancha, e leggio, secondo il modello, et disegnio di maestro Riccio dipentore, a tutte loro spese di legname, manifattura et di ogni altra cosa, e lavoro che ci farà bisognio, virilmente et diligentemente, come ricercha tale opera; infra el tempo e termine di anni due prossimi da cominciare a dì 15 del presente mese, et finire come segue: dovendo continuamente tenere sopra tali lavori sei intagliatori et altri maestri secondo il bisognio et tutti periti in tale arte respettivamente. I quali lavori hanno da essere di legname di noce, excetto l'armadura; dovendo essere tali legnami stietti, stagionati, e bene conditionati, e maxime che i noci siano di belli colori.

Item, che il detto maestro *Teseo*, e maestro *Benedetto*, et tutti quelli che lavoraranno a tale opera e lavori, acciò si conduchino a fine con quella perfettione che si ricercha a così magnifico tempio, sieno obligati a obedire et exeguire quanto li sarà di giorno in giorno ordenato dalli sopradetti signori Operaio e maestro *Riccio* in misure e moderature così pel quadre come de l'intaglio et in altro che giudicaranno fare di bisognio; possendo aggiognere et diminuire, secondo i loro beneplaciti per servizio, et bellezza di tali lavori.

Item, che il detto maestro Tesso, et maestro Benedetto per due anni, dopo che saranno finiti detti lavori, sieno obligati ad ogni spesa, et interesse de l'Opera, se detti lavori facessono mutatione, o alteratione alcuna per essere stato i legnami male stagionati, o conditionati.

Item, che al fine di tale opera et lavori si habbino ad extimare per huomini comuni come si costuma, essendo maestri di legniame, o intagliatori o architettori, o intelligenti di tali lavori.

Item, che il Opera (sic) e suo rettore sia obligato a buon

conto de' denari de l' Opera pagare alli detti maestro Teseo, et maestro Benedetto insieme per mesi ventitre ogni mese scudi cinquanta di moneta corrente, da incominciare come è detto, et al ultimo mese di detti due anni, che sarà il fine di tali lavori, fatta la stima, pagarli infatto ogni restante; et caso che fusseno stimati meno di quello che havessero alhora riceuto, rimettere et restituire subito quel più che havessero havuto.

Item, alli detti maestro *Teseo*, et maestro *Benedetto* in presentia di me notaro, et testimoni infrascritti li furno pagati, et numerati per le mani del molto nobile Mino di Alexandro Campioni, camarlingo di detta Opera, et de'denari di essa, scudi cento simili per la paga delli primi due mesi; per la paga dei quali non possino domandare più denari, ma servino come si fussero stati pagati mese per mese, come di sopra si è detto.

Item che se li detti maestro *Teseo*, et maestro *Benedetto* non havessero al fine di detti due anni redotto al fine la detta opera et lavori, secondo le conventioni, et oblighi suddetti, sieno tenuti e obligati ognuno, per il tutto pagare a l'Opera detta per ogni suo interesse e danno scudi dugento: possendo il rettore farli finire a chi li parrà a spese di detti maestro *Teseo*, e maestro *Benedetto*. Que omnia, et singula etc.

Actum Senis etc.

#### N.º 141.

# 1567-68 4 di Febbraio

Lettera di Bartolommeo Neroni detto il Riccio, a messer Marcello Tegliacci rettore del Duomo di Siena. (ARCHIVIO DELL' OPE-RA DEL DUOMO. Libro di Documenti Artistici N.º 98.)

# · Magnifico Signor mio

Ho inteso da maestro *Teseo*, il quale è venuto quà in compagnia de la mia consorte, che V. S. m' ha scritto; e per anche non mi sono capitate queste sue lettere: ben credo che la si debba hor mai dolere di me, poi che tanto la meno a la lunga, et anche il detto maestro *Teseo* me l'ha referto; ma credo pure che V. S., come gentil homo ch' egli è, doverà scusarmi; imputando questa mia tardanza non a poco mio debito, ma a la mia iniqua

sorte, et a la pessima dispositione de la mia vita, la quale è tale, che la non mi lassa pur respirare, non che altro. L'opere mie che havevo quà già sono più giorni che sono fornite; ma da presso già a tre mesi in quà sono in letto tanto tribulato, che non si potria dire più: et di questo se ne potrebbe informare dal reverendo Priore de l'Iniesuati che si parti di quà qualche 12, o 15 giorni fa, e sa benissimo dello stato mio. Adesso le dico, che io non attendo altro per venire di costà, se non tanta sanità che io possa uscire di letto; chè dipoi no' ho altro che fare; anzi di più li dico che sono per venirmene per lassare denari che havevo a risquotere, che seranno meglo (sic) di scudi 100; ma desidero servire le Signorie Vostre; et queste mie cose e crediti di quà li acommoderò et lasserò al meglio che potrò: si che stiano di buono animo, che non sono per allungarli pure un poco, subito che potrò montare a cavallo. E frattanto, perchè le si possano assecurare di quanto li scrivo, li dico che maestro Tesconon si partirà da me fino che non mi parti io di qua. Et con questo li hacerò le mani raccomandandomeli quanto posso. Et questo V. S. può dirlo agli signori Operari, benchè anche io non mancherò scriver loro quanto mi occorre: e Dio la guardi.

Da Lucca alli quattro di Febraro M D sessanta sette.

Al comando di V. S. Magnifica

(sottoscritto) Bartolommeo Neroni detto Riccio (Indirizzo) Al molto magnifico signor Marcello Teglacci operaio del Duomo di Siena signor mio osservandissimo.

Siena

## N.º 142.

# 1568-69 1 di Febbraio

Allogazione ad Arcangelo Salimbeni e a Pietro Crogi della pittura della Nunziata coll' Angelo nella Chiesa della Fraternita di S. Lucia in Siena. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Compagnia di S. Lucia. Registro L. II. 88.)

Per virtù della presente sia noto e manifesto chome chuesto di primo di Feraio ano detto la Compagnia di santa Lucia dealla (sic: della) piaza di santo Marcho e per detta conpagnia maestro Giango Cinuchi ci aluoga a dipegniare a maestro Archangelo e maestro Pietro conpagni una Nuziata e l'Angiolo in due ornamenti già pricipiati per detto maestro Archangiolo a fare di buoni colori a buona fede con chuella diligenzia che detto maestro Archangiolo saprà. E per prezo e nome di prezo detto maestro Cinugo li dà schudi tre, de' quali n'à dato lire sei contanti, e lire otto s'obriga dare al presente, e lire quatro fatta una di dette figure, e il resto finite dette figure; e chuel più che vaglia detta opera abi a gudichare maestro Benedeto Amaroni di detta compagnia, e detto Cinugo abi a dare chuel tanto che giudicarà il detto maestro Benedetto, cioè dalli tre schudi.

Per fede del vero si soto ascriverà tutte le parti, rinunziando ogni statuto e legie che contra alla presente facesse.

E per fede del vero io *Pietro* di maestro *Achille* dipentore ò scritta la presente di mia propria mano in di e ano detto, afermando chuanto di sopra.

Io Archangelo dipentore afermo.

E io Cinugo afermo quanto di sopra.

#### NOTA

Arcangelo di Leonardo de Pierantoni e più comunemente de Salimbeni, fu originario da Petroio, e padre del Cav. Ventura, detto Bevilacqua; anch esso pittore, natogli da madonna Battista sua moglie, restata vedova di Eugenio Vanni, padre del celebre Cav. Francesco, il quale ebbe i primi principii dell'arte da Arcangelo suo patrigno. Poche sono le opere che d'Arcangelo restano in Siena, ma tra queste, il quadro del S. Pietro Martire nella Chiesa di S. Domenico basta a far fede del valor suo. Morì Arcangelo nel 1580.

Le memorie delle opere sue che io ho potuto raccogliere sono queste: 1565. El di 16 detto (Giugno) lire 12 contanti Arcangello pitore per pagamento di tutto quelo che à futo nella capela di S. Bernardino.

Io Arcangelo di Lonardo pittore ofermo quanto di sopra. (ARCHIVIO DE' RESTI DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Compagnia di S. Gio: Battista della Morte. Reg. E. V. Uscita a c. 32.)

1579. E più lire 225 per Arcangelo dipentore; sono per la dipentura del quadro che rappresenta lo sposalizio di S. Caterina. (ARCHIVIO detto. Libro della Compagnia di S. Caterina in Fontebranda. Memorie A. Dal 1532-37 e dal 1587-88).

Dall'inventario delle sue robe fatto ai 30 d'Agosto del 1580 traggo queate cose.

Quadri tre, uno de' quali si asserisce essere di messer Girolamo Mandoli --Tre teste di gesso -- uno gigante di gesso -- Forziere dipinto uso -- Quadro di Madonna di gesso -- Crucifisso di stuccho -- Libro di disegni di carte 22 -- Medaglie di

Tomo III. 15

solfo 22 -- Medaglie di piombo 20 -- Medaglie di ottone di più sorte -- Cassetta, dentrovi più disegni della Sala del Palazzo (la Sala del Concistoro) qual disse essere di Fruncesco di Genio (sic: cioè Fruncesco Vunni) figliastro di detto Arcangelo, et fatti di sua mano. -- Figurine di stucco et teste colorite in carta, 15 -- Giuditio di Michelangelo in stampa -- Battaglia di Raffuello in stampa -- Stampa d' un Abramo colorito -- Disegni di più sorte: manca numero cento circa di schizzi -- Libri di Architettura numero 20 in stampa -- Bozza di quadro di Madonna -- Disegni di più sorta numero dugento circa -- Disegni di più sorti in foglio reale numero cento vinti cinque, de quali detto Francesco disse esser la metà suoi -- Quadro dipentovi una santa Caterina piccolo -- Quadro del ritratto dell' arcivescovo Alessandro Piccolomini, bozzato -- Un tondo di nostra Donna con testiera di cartone indorato. Tra le scritture -- Scritta di maestro Arcangelo e maestro Tiberio (Billò) con maestro Girolamo Maudoli d' allocatione d' ornamento d' una sala del 2 di Maggio 1574. (Arcuivio del Contratti. Inventari di ser Flaminio Micheli ad annum, N. 411.)

(N. B. Questa notizia mostra che le pitture in una sala della casa de' Mandoli, oggi de Saracini, le quali oggi sono bruttamente e ridicolosamente state guaste perche rappresentassero fatti degli uomini più illustri della Casa dei Saracini, non furono fatte da Matteino, come dicono tutte le Guide.)

## N.º 143.

# 1569 23 di Giugno

Ordine di pagamento a Baccio Descherini da Firenze, legnaiuolo ed intagliatore, a Lorenzo detto il Rustico, pittore ed a
frate Pietro Fongai, domenicano, maestro di vetro, per lavori fatti agli Uffiziali della Dogana. (Archivio de' Contratti di Siena. Deliberazioni de' Signori della Dogana ad
annum a carte 46.)

Et mandorno farsi decreto a lo spectatissimo Scipione Savini kamarlingo di Dogana che paghi a maestro Baccio di Filippo Descherini legnaiuolo in Siena scudi vintiquattro di lire sette l'uno, quali mandorno darseli per sua mercè e prezzo de le cassette quattordici di noce per lui fatte di nuovo per servizio de le porti, cioè per mettarvi drento e denari de le gabelle che si colgano a le porti de la città: et lire cinquantasei più paghi a Lorenzo detto Rustico dipentore per sua mercè del haver dipento le dette cassette secondo l'ordine datoli.

Commessero farsi decreto a Scipione Savini camarlingo di Dogana che paghi a frate *Pietro Fongai* dell'ordine di S. Spirito (Domenicano) lire vintotto per prezzo e sadisfactione del haver rassetto le due invetrjate della Residentia a sue spese, mettendol tutto a sua uscita.

N.º 144.

1569 9 d' Agosto

Lodo dato da Gio: Battista Sozzini sul prezzo del coro di legname lavorato da Benedetto Amaroni per la compagnia di S. Ambrogio. (ARCHIVIO detto. Filza 72. N.º 14. de' Lodi di ser Alessandro Arrighetti.)

Al nome dell' Altissimo Iddio O. M. Il dì 9 di Agosto 1569.

Io Giov: Battista di Girolamo Sozzini, essendo stato elletto dalli molto magnifici signori Offitiali della Mercantia di Siena per terza persona in causa della Fraternita di santo Ambrogio a canto alla Chiesa di santo Domenico, et di maestro Benedetto Amaroni maestro di legname, il quale ha lavorato uno ornamento di cori in detta Fraternita; havendo io parlato et inteso la oppinione et le ragioni delli due arbitri, et le cagioni delli operarii et di maestro Benedetto Amuroni; considerato la scritta, et li disegni, visto li detti cori, et fattoli vedere a persone intelligenti, et informato da più giuditiosii et tra li altri Bartolomeo Neroni, detto el Riccio, pittore et architetto eccellente et in tal causa peritissimo, mio precettore; postoci innanzi solo il giusto senza attenere a una, o altra parte; giudicamo ch' il detto maestro Benedetto habbia da fermare meglio le spalliere, che esse non sonno, et dirizzare il cornicione della spalliera a mano sinistra entrando, nel miglior modo, con alcune rappe di dentro, et che habbi a finire di vestire quel poco di muro che è restato scoperto intorno alla portiera; et finite tali restaurazioni, detta Fraternita gli dia il supplimento per fino alli sessantacinque scudi, quali si convennero. E così giudico essere il dovere, si come sarà sottoscritto il sopradetto Bartolommeo Neroni, detto el Riccio, et maestro Benedetto da Montepulciano, uno delli arbitri.

Et io Gio: Battista sopra detto per fede del vero ò scritto il presente lodo di mia mano propria.

E io Benedetto sopra detto afermo quanto di sopra, e fui presente a quanto di sopra è scritto.

E io Bartolome Neroni, detto Riccio, afermo questo lodo per quanto ò potuto conoscere da l'una e l'altra parte, chonsiderato il dovere.

#### NOTA

Gio: Battista di Girolamo Sozzini nato in Siena nel 1525, attese al disegno e alla pittura sotto la direzione di Burtelommeo Neroni, dette il Riccie, come egli stesso testimonia in questo documento. Si diede poscia a lavorare di cera e di stucco ritratti coloriti a guisa de' naturali, nel quale esercizio ebbe a guida e maestro il celebratissimo Pastorino. Morì nel 1582, Di lui parla il Vasari nella fine della vita di Valerio Vicentino.

#### N.º 145.

## 1569 di Novembre

Domanda di maestro Baccio Descherini, e di maestro Domenico de' Chiari intagliatori da Firenze, perchè sia stimato il tavoro fatto da loro nel coro del Duomo per conto di Teseo da Pienza, e di Benedetto da Montepulciano intagliatori. (ARCHIVIO detto, Cause Civili ad annum N.º 102.)

Maestro Baccio, et maestro Domenico intagliatori, humilissimi servitori dell'illustrissima Signoria Vostra, havendo fatto alcune conventioni con maestro Teseo da Pientia, e maestro Benedetto da Montepulciano sopra il facto del Coro del Duomo, le quali non essendoli state osservate, per haverli alterato il disegno; per il che per colpa loro l'opera non si è potuta finire fra li due anni, si come era obligo di fare, et si come si è chiarito per sententia del signor Giudice ordinario, quale è passata in cosa giudicata; essendo che a essi il loro lavoro si devi sodisfare secondo la stima che ne sarà facta da homini comuni, si come in dette loro conventioni; essendo passati li due anni, parrebbe honesto che si dovesse stimare detto lavoro e sodisfarsili quello che si lo'deve, o almeno a buon conto si li desse denari per potere trattenere li manifattori, infino che il detto coro sia finito: li quali senza denari non possono più trattenere. Et desiderando il negotio celere expeditione.

Ne richorgano all'illustrissima Signoria Vostra, et humilmente la suplicano, che così per il loro, come ancora publico interesse si degni sopra ciò interporre la sua autorità, e provedere che li sian dati denari da li prefati maestro Teseo, et Benedetto, con li quali hanno le conventioni prefate, o che almeno si chiamino gli stimatori per stimare il lavoro; e non possendosi quanto di sopra senza lite et juditio effettuare, essi saranno forsati ligentiare li loro lavoranti: et in tal caso essendo forestieri et non havendo quà più altro che fare, gli facci gratia di commettere la causa de le loro quistioni a quel giudice, che li parrà, sommariamente: il che se lo reputaranno a dono singularissimo. Che Dio nostro Signore la feliciti.

(Rescritto) Il Magnifico Giudice ordinario non possendo amorevolmente concordare le parti, administri a l'una et altra sommaria, e spedita giustitia.

Filippo Andreoli de mandato 6 Novembre 69

#### NOTA

Furono perciò chiamati a stimare il detto lavoro, maestro Bartolommeo Neroni detto il Riccio, e maestro Brando di Bartolommeo legnatuolo fiorentino, i quali dettero il seguente lodo.

#### A dì 30 di Marzo 15**70.**

Noi meser Bartolomeo Neroni, detto il Riccio, architetto, e maestro Aldobrando di Bartolomeo, legnaivolo in Firenze, essende chiamati in fra maestro Benedetto e maestro Teseo chonpagni nel lavoro del choro di Siena coé (sic) il Duomo, et quelle anno ciamato (sic: chiamato) detto messer Bartolomeo; e maestro Bartolomeo Descherini e maestro Domenicho chonpagni nel detto lavoro di taglio, coè d'intaglio ano ciamato il detto Aldobrando; insieme tute le parte di chomune chocordia anno volsuto che stimino tuti l'intagli fatti nel detto chorro, acetto a quelli che à fatto maestro Francescho Franzese: e quelli lavori, sono le manghane e sotto le manghanelle e sotto lo ginochiatoio/coè pitafi e maschere, chè questi non si chotano: e resto del lavoro stimiano (sic); visto e rivisto e chalculato tuto e per tuto; lo stimiamo schudi mille cinquecento quaranta sei d'orro, di lire sette, soldi dieci lo schudo; e di più lire quatro, soldi cinque: e chosi siamo d'achordo mese (sic) Bartolomeo Neroni ed io Aldobrando sopradetti.

E io Aldobrando ò fatto questi versi di mia mano propria e sono chottento a detta stima: e chosi detto meser Bartolomeo si sotto schriverà, esendo chotento a quanto di sopra è detto. Questo di 30 detto in Siena, in casa di deto meser Bartolomeo. In tutto . . . . . . . . . . Ducati 1546 lire 5.

Io Bartolomeo sopra detto afermo quanto di sopra è detto, e per fede de la verità ò futto questi versi di mia mano.

Il fine di questa lite fu che Teseo e Benedetto essendo stati condannati dal Giudice ordinario, ed appellatisi, fu confermata la prima sentenza.

456 . .

Patti per il lavoro del teggio del Duomo proposti da maestro Benedetto da Montepulciano al Rettore del Duomo. (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO. Libro di Documenti Artistici N.º 100.)

Queste sonno el modo et chapitulatione che io Benedetto di Giovanni da Montepulciano voria fare col molto magnifico messer Marcello Tegliacci hoperario del Duomo de la città di Siena, per dar principio e fine a un legio, che ditto hoperaio à voluntà di voler fare.

E prima dico, che piacendo a l'Altissimo Dio e la gloriosa vergine Maria, io mi obrigo di torre a condurre a fine el sopradetto legio, sicondo l'ordine e disegnio che ditto hoperaio si contentarà, e che lui mi darà, che io abia da oservare.

Item, mi obrigo di dar finito ditto leglo in mesi nove, cominciando el di che noi faremo le conventione.

Item, che in detto tempo, el ditto hoperaio mi abia da caminare (sie) scudi treciento in questo modo; che a ungui fine di mese, mi si debi dare scudi trenta per potere intratenere cinque omini fra intagliatori e squadratori per condurre a fine detto legio, e trenta scudi innanti per comparare e lengniame; hovero mi dia la Mangnificentia Vostra tanto lengniame che monti questi trenta scudi, ametendoli al numero sopradetto.

Item, che si in ditto tempo non avesse finato (sic) ditto legio, mi obrigo di finirlo con ditti cinque omini a mie spese; dico sensa denari de l'òpara.

Item, che ditto legio finito che sarà, e chel ditto hoperario sia sadisfato, e contento di detto laoro, sicondo le conventione; si abia da elegiare dua omini, cioè un per parte, che sieno inteligienti e pratichi di simili opare; et in caso di discordia, si abia elegiare un terzo, sicondo l'ordine dela Mercasia (sic): e ditti omini abino da stimare e giudichare la valuta di detto legio; e stimato che sirà, detto hoperario mi abia da pagare e restante che io restase avere.

N.º 147.

Capitoli per fare il leggio del Coro del Duomo presentati da maestro Domenico Capo, e maestro Benedetto da Montepulciano. (ARCHIVIO e Libro detti N.º 101.)

Queste sonno el sunto che noi maestro *Domenico* e maestro *Benedetto* voremo sopra le capitulatione per metare a esecutione l'opera de legio del duomo, le quale aviamo da fare co la Vostra Magnificentia.

E prima, ci voliamo obrigare di fare e dar fatto detto legio, sicondo el disengnio che Vostra Magnificentia ci mostrarà, obrigandoci di ridurlo in quella gradeza che piacierà a la Magnificentia Vostra, e sicondo che sirà proporsionatamente el disengnio piculo; e di questo ne voliamo stare a giuditio di quisivoglia (sic) persona perita.

Item, ci voliamo obrigare di fare tutti disengni, modanature, e spolveri grandi, apartenenti a tale opera, tutti da per noi.

E che Vostra Mangnificentia si contenti darci il disengnio piculo, e quello tenerlo per fino che sirà finito detto legio, e dapoi rendarlo a Sua Mangnificentia.

ltem, ci obrigamo darlo finito per tempo di mesi dieci, cominsando el tenpo el giorno che si cominsarà a laorare; e voliamo obrigarci di tenere tutto questo tenpo tre omini intagliatori apresso di noi, e dua siremo noi che fanno cinque.

Item, domandiamo a la Mangnificentia Vostra scudi vinti el mese a bon conto per poterci intratenere: e dato che detto legio non fusse finito in detto tenpo, voliamo che noi siamo obrigati di finirere (sic) senza denari de l'Opera, al piu in due mesi seguenti.

Item, che finito che sarà detto legio, e posto in ne luogo dove piaciarà a Vostra Mangnificentia, e quella si contenti e sa-disfaccia di detto laoro; domandiamo che si debi fare stimare da dua omini, cioè uno per parte, e che detti omini sieno intendenti e periti di tale arte; e in caso di discordia, si venga al terzo: sicondo l'ordine de l'Ofitiali da chiamarli quando si contetaranno le parti.

#### **DOCUMENTI**

#### Molto Mangnifico

Queste siranno le promesse de l'oservatione di quanto è di sopra scritto, piacendo a la Mangnificentia Vostra. El primo per la parte di maestro Domenico scultore sirà (nel testo è cancellato) e per la parte mia sirà maestro Andrea Pasquini.

Sirà per maestro *Domenico*, piaciendovi, messer Aldieri de la Casa camarlengo del Monte.

#### N.º 148.

# 1570 19 di Maggio

Lodo dei lavori d'intaglio fatti nel Coro del Duomo da Teseo Bartalini da Pienza, e da Benedetto di Giovanni da Montepulciano dato da Annibale Bichi, Tommaso di Antonio da Godano, e Baldassarre Lanci. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI. Filza 13. N.º 36 de' Lodi di ser Alessandro Arrighetti.)

Al nome di Dio e della imaculata sua Madre sempre virgine.

Noi Anibal Bichi e Thomaso di Antonio da Godano sencsi e Baldassarre Lanci da Urbino arbitri e arbitratori, amici e componitori electi e nominati dal molto magnifico messer Marcello Tegliacci, operario della Chiesa chatedrale e Duomo di Siena, mediante Mino Campioni suo procuratore da una; e maestro Theseo di Benedetto Bartalini e maestro Benedetto di Giovanni da Montepolciano ambi legnituoli da l'altra, cioè per la parte de l' Opara predetta, Anibale Bichi, e per la parte di detti legnaiuoli el detto maestro Thomaso; el detto Baldassarre Lanci è eletto e chiamato per terzo dalli magnifici offiziali di Mercanzia, per stimare e chiarire e terminare il prezo de' lavori fatti e fatti lavorare a essi maestro Theseo e maestro Benedetto nel Duomo sopra scritto nel choro drieto l'altare principale di detta Chiesa, cioè, i suoi legnami, lavori quadri, intagli e ferramenti e altre cose in detto lavoro etc. Onde visto il conpromesso in noi fatto, alla Corte degli offiziali della Mercanzia, rogato ser Alessandro Arrighetti, e visto la elettione fatta del terzo sopra scritto dalli magnifici Offiziali; visto le due proroghe fatte dal Illmo sig. Federigho: visto l'obligo in tra l'Opera e li detti maestri; visto più volte e diligentemente considerato detto lavoro, odito e veduto quanto

sopra ciò si havea da odire e vedere, e considerato ogni cosa minutamente, tal lodo diamo e proferiamo.

Invocato di nuovo il nome di Dio e della sua madre sempre vergine Maria, diciamo, e dichiariamo e stimiamo i legnami e lavori in quadro con altra lavoratura e intagliatura e ferramenti come al presente si trova, meritare e dovere esser pagato alli detti maestro *Theseo* e maestro *Benedetto*, tanto il fatto loro, quanto per quel che ad altri havessero fatto lavorare, in tutto la monta di scudi duomilia cento sessantuno d'oro di lire 7. 10. — per scudo, e tanto arbitriamo, stimiamo e giudichiamo la detta Opera e suo operaio dover paghare e far paghare alli detti maestro *Theseo* e maestro *Benedetto*, il detto choro come stà. E le dette cose proferiamo, dichiariamo e stimiamo, non solo come è detto di sopra, ma in ogni miglior modo che di ragion valida si può dire. E io Francesco di Baccio Montagnoli ho scritto quanto sopra si dice, e sarà sotto scritto da i detti arbitri, o almeno da uno di loro e da esso maestro *Baldassarre Lanci* terzo nominato.

lo *Tomaso* uno deli albitri sopradeti lodo e gudicho quanto di sopra si contiene.

Io Baldassarre Lanci da Urbino eleto terzo da magnifici signori Ofitiali lodo et afermo quanto di sopra è scrito.

Anno Domini 1570. Iud, 13: die 19 Maij.

Latum, datum etc. per suprascriptos arbitros et tertium, qui dixerunt, declaraverunt etc. — Actum Senis in curia Mercantie, presentibus ibidem Jacobo Laurenti romano, hospite in civitate Senarum, alle Donzelle, et Mariano alterius Mariani, nuncio curie Mercantie testibus.

Ego Alexander Arrighettus notarius etc.

#### NOTA

A dì 13 Aprile 1570.

L'Opera della Chiesa cattedrale di Siena e per essa il magnifico misser Marcelio Tegliacci, moderno operaio della medesima, e per esso il Nob. Mino Campioni da una, e maestro Teseo di Bartolino Bartolini maestro di legname da Pienza e muestro Benedetto di Gio: maestro di legname, habitante in Siena, dall'altra, di comune concerdia, e per osservantia, et essecutione de li capituli, et conditioni già fatti in fra di loro sopra la fattura del Coro dietro a l'altare maggiore della detta Chiesa cattedrale, come in nel istrumento in fra di loro celebrato di mano di ser Carlo Forti, acciò si faesia la stima seobado le decte loro conventioni - compromisero nel magnifico

capitano Annibale di Firmano Bichi, electo da detti Mino in detto nome, e in maestro Tomeso d'Antonio da Godeno habitante in Siena intagliatore, eletto per la parte de li detti mastro Teseo e maestro Benedetto, circa di fare la decta stima come in loro arbitri «-- et non essendo d'acordo s'obligorono eleggiare il terso.» --

In fine si legge: A di ventitre Aprile comparirono detti arbitri, e dissero non essere d'acordo e domandarono il tertio. (ARCHIVIO DE'CONTRATTI. Compromessi di ser Alessaudro Arrighetti ad annum a c. 78. L.)

#### N.º 149.

1570 10 d' Ottobre

Domanda di Bartolommeo Neroni, detto il Riccio, contro l' Operaio del Duomo di Siena. (ARCHIVIO detto. Cause Civili del 1570 N.º 162.)

Illmo sig. Governatore

Maestro Bartolommeo Neroni detto il Riccio, pittore, humilissimo servitore di V. S. Illustrissima, havendo a terminare con messer Marcello Tegliacci, operaio del Duomo, la differentia circa la mercede sua dell'essersi per esso affaticato nell'opera del Coro di essa Chiesa; et conoscendo dal detto Oparaio esser intertenuto, et sotto pretesto di non potersi informare dei meriti suoi in questo con persone di tal opera intelligenti, differirsi in longo di essere satisfatto: e ritrovandosi sì per la continua mala sua dispositione de la vita, come per gravissima famiglia in grandissimo bisogno: perciò humilissimamente supplica la medesima, che per sua solita cortesia vogli degnarsi dar autorità, et commissione al molto magnifico messer Baldassarre Lanci, ingegnere di S. Altezza, di simili et maggiori opere intendentissimo, di terminare questo loro disparere, dichiarando quello che per le sue fatiche se li devi dal detto Operario: il che ottenendo come per bontà de la medessima sopradetta gliene terrà obbligo infinito, pregandoli continuamente ogni sua desiderata contentezza.

(Rescritto) Il magnifico messer Baldassarre, ingiegnieri di S. A. si contenti dir in iscritto al signor Governatore quella satisfatione che ragionevolmente gli parerà dovessi haver il supplicante per il narrato, come di sopra.

Filippo Andreoli de mand: x Ottobre 1570

#### Illmo signor Governatore

Dico a V. S. Illustrissima che per mia opinione sopra che à fatto maestro *Riccio* supplicante non merita meno di ducati dieci d'oro il mese dal dì ch'egli si partì di Luccha per insino e tuto il tenpo che è stato a far l'opera del Coro del Duomo, e però l'ò settoscritto di mia mano il dì x Ottobre 1570.

Di V. S. Illustrissima servitore

Baldasari Lanci afermo quanto dico di sopra

#### NOTA

Nelle posizioni e articoli dell' Operaio contro il Riccio, si legge questo:

10. Item articulatur, et ponit, qualiter dictus Bartolomeus, alias magistro Riccio, alias dixit fecisse pro dicta Ecclesia opera infrascripta; videlicet: -- quod ipse magnificus dominus Rector non concessit. « I primi disegni per le scale « del pergamo di marmo fido all' ovato. -- Il disegno dell' organo di contro « alla Madonna. -- Due disegni per la cappella de cantori incontra alla Sagre-« stia, et più rilievi, et carte peste et acconci nelle scale, et posti intorno al « detto lavoro, et due putti di stucco. -- Uno disegno della Scrittoria. -- Uno « disegno della sala acanto a la scrittoria, che si doveva fare, et perciò fu ca« parrato maestro Jacomo da Radicondoli. -- Disegno del coro del leggio e cas« sabancha, candelieri d' ottone, e d' argento. »

Dagli esami poi de' testimoni senesi prodotti dal Riccio si ricavano i seguenti particolari.

A di 11 di Decembre maestro Lorenzo del fu Francesco de' Pomarelli, senese. Ha 53 anui. Dice esser amico del Riccio, ma non essere stato suo scolaro: che « tamquam architector, ipse testis pluries fuit in domo dicti ma-« gistri Ricci; et vidit ipsum maxima cum diligentia incumbere huic negoa cio, viditque plures modulos ab eo factos pertinentes ad dictum corum, « secundum quorum exemplum, et formam fuit postea opus fabricatum, et « sepissime, ut res melius perfecretur, corrigebut suos modulos, addendo vel « diminuendo, seu aliter variando, ut sibi et aliis satisfaceret. Dixit quali-« ter ipse, et magnificus dominus Operarius dixit dicto testi hee vel simi-« lia verba jam sunt anni quatuor vel circa, dum ipsemet testis designaret « aliquod opus fuciendum in dicta Ecclesia, et in sacello, ut vulgo dicitur « Sacrestia « Noi haviamo disegnato di fare il choro de' canonici, et aspettiamo maestro Riccio ogn' hora che venghi di Lucca. « Asserit quod antequam Lucam « se conferret (il Riccio) fecit modulum vulyo il disegno Palatti illorum de « Zuccantinis, Palatii domini Francisci de Tantucciis, et Palatii domini Augu-« stini de Bardis, et Monasterii Monialium nuncupatum le Derelitle, et fecit « nonnullas picturas in domo domini Ambrosii de Spannocchis, et in pluri-« bus aliis locis tam Senis, quam alibi «.

Maestro Teseo del fu Bartolino da Pienza, intagliatore di legno. Ha 65 anni.

Lorenzo del fu Cristoforo detto il Rustico , pittore. Ha 49 anni. Fu scolare e compagno del Riccio nella pittura. Il Riccio dal Granduca di Toscana aveva avuto 16 ducati al mese nella venuta dell' Arciduca d' Austria.

A dì 14 Decembre maestro Benedetto Amaroni, legnaiolo Ha 42 anni e fra le altre cose depone « quod dictus magnificus Operarius pluries dixit di« eto testi hec verba, et similia verba « Maestro Benedecto, ho mandato a Luc« cha per maestro niccio, perchè il cardinale Nicolino mosso dalla fama di que« sto homo, non vuole che altri facci il disegno del Choro, e fra tre mesi do« verà venire, e venendo voi e maestro Tasco sarete capo maestri de l'Opera «;
« e dipoi detto testimone venue a rotta con l'operaio, et non furno d'accordo:
« et così conveune poi con maestro Tesco, et maestro Benedetto da Montepul« ciano; et sa che maestro Tesco andò a Lucca per il detto maestro Riccio man« dato dal magnifico Operaio, ove stette più tempo per condurre detto maestro
« Riccio- (Archivio de' Contratti. Cause Civili del 1570- Ruota N. 162.)

## N.º 450.

## 1510 7 di Novembre

١

Altra domanda di Bartolommeo Neroni per la stessa cagione.

(ARCHIVIO e Cause dette.)

Illmo signor Governatore

Maestro Bartolomeo Neroni, detto il Riccio pittore, humilissimo servitore di V. S. Illma, havendo per bontà della medesima ottenuto che dal molto magnifico messer Baldassar Lanci ingegneri (sic) di S. A. sia stata giudicata et decisa la differenza che ha havuto con il molto magnifico Operario del Duomo, et dichiarata la mercede sua per conto de le fatiche da esso durate per detto Operario nell' opera del coro di detta Chiesa; e vedendo tal giuditio fin qui non haver sortito effetto alcuno; ritrovandosi, sì per grave famiglia, et continua infirmità sua, come per più debiti sotto questo assegnamento commessi, in grandissima necessità, et al presente astretto senza dilatione di tempo a pagarli; nè havendo da poter satisfare, ed intertenersi alcun altro modo; però di nuovo ritorna a la medesima S. V. Illma, pregandola humilissimamente per l'amor di Dio, che vogli farli gratia che tal giuditio sortisca l'effetto suo con più prestezza che sia possibile; et vogli per sua cortesia far sì, che dal detto Operario non gli siano usate più stranezze, in differire di satisfarlo della detta dichiarata sua mercede; che oltre che di ciò gliene terrà perpetuo obligo, pregarà sempre per ogni sua felicità.

(Rescritto) Li magnifici Giudici di Ruota per autorità nostra amministrino alle parte soprannominate sommaria, e bona giustitia. Data in Siena li 7 Novembre 1570.

Federigo delli Conti di Monte Auto

#### NOTA

Vengono quindi gli atti della presente causa fra il Riccio, e l'Operaio, il quale presenta alcune opposizioni alla domanda del pittore. Il Riccio in prova delle sue ragioni nomina i seguenti testimoni: Messer Niccolò de' Costanti — Maestro Baldassarre Lanci, architetto di S. A -- Messer Mino de' Campioni -- Maestro Teseo di Bartolino da Pienza -- Maestro Benedetto Amaroni -- Maestro Lorenzo dello Rustico; pittore -- Maestro Lorenza Pomarelli architetto -- Maestro Domenico de' Giannelli -- Maestro Baccio Descherini -- Maestro Domenico de' Chiari -- Maestro Domenico, detto Bocciano -- Maestro Bartolomeo degli Ammannati scultore e architetto di S. A., oppure maestro Vincenzo de' Rossi, scultore e architetto in Firenze. Da Curzio Petrucci, pretore di Firenze, sono trasmessi gli esami di varj de' testimoni suddetti.

Nel 16 Decembre 1570 nella Corte del Potestà di Firenze è esaminato maestro Bartolomeo, alias Baccio di Filippo dei Descherini, capo maestro della Cattedrale di Firenze. Ha 42 anni.

Nel giorno suddetto è esaminato Niccolò di Francesco Bandini scultore fiorentino. Dice avere 49 anni.

Nel 12 Decembre è esaminato Domenico di Lionardo Chiari intagliatore florentino. Esso testimone si è trovato a lavorare in Siena con maestro Riccio da più di tre anni in quà Dice, che maestro Riccio fu mandato a chiamare più di tre volte da Lucca dall'Operaio, e che la terza volta il mandato per condurlo a Siena, lo aspettò un mese in Lucca e così ve (a Siena) lo condusse. Ha 43 anni. In detto giorno è esaminato maestro Vincenzo di Raffaello de' Rossi scultore, e architetto florentino, stipendiato dalle Loro Altezze Serenissime. Esso testimone nel giorno di S. Gio. Battista del Giugno p. p. passando da Siena vidde il coro, e tutte quelle sedie, et fatiche che vi sono, e che si dicono fatte e ordinate da detto maestro Riccio.. Ha anni 45.

Messer Baldassarre di Marino Lanci, architettore di S. A., dice conoscere il Riccio da più di 15 anni in qua. Che il Riccio non sarebbe tornato a Siena, se non avesse avuto speranza di buona provvisione dall' Operaio, perchè a Lucca si stava benissimo e a Siena si muor di fame, e patisce assai. Ha 60 anni.

4574 23 d'Aprile

N.º 454.

Sentenza de' Giudici di Ruota nella causa tra maestro Bartolommeo Neroni e l' Operaio del Duomo. (Archivio del L' Opera del Duomo di Siena. Libro di Documenti Artistici N.º 99.)

Christi benedicti, et beate Virginis Marie nominibus invocatis.

Nos Fannuccius de Fannuccis, Lucensis, Matheus Portagioia? Castellensis, Camillus Lepidus Mirandulensis, judices Rote magnifice civitatis Senarum pro serenissimo magno duce Etrurie. et principe gubernante, et in hac parte delegati in causa coram nobis vertente inter magistrum Bartolomeum de Neronis alias il Riccio pictorem ex una, et magnificum dominum operarium cathedralis Ecclesie senensis, et eo nomine ex altera ec. Viso rescripto etc. - dicimus, et declaramus dictum magnificum operarium dicto nomine teneri, et obligatum esse ad dandum et solvendum predicto magistro Bartholomeo pro sua condecenti mercede scutos decem auri pro quolibet mense a die quo conductus fuit per dictum magnificum operarium de civitate Lucensi ad civitatem Senarum, pro faciendo designo chori fabricati in dicta Ecclesia cathedrali, usque ad diem quo fuit fabrica dicti cori finita: qui menses sunt et esse declaramus triginta sex: et propterea condemnamus dictum magnificum operarium dicto nomine ad solvendum predicto magistro Bartolomeo scutos tercentum sexaginta auri, idest scutos 360 auri pro supra dicta mercede petita; ex quibus volumus deduci quicquid receptum fuerit per dictum magistrum Bartholomeum in dictam causam, a prefato magnifico domino operario dicto nomine; et pro predictis mandamus prefatum magnificum operarium cogi, et compelli realiter, et cum opportunis juris, et statutorum remediis et apotissa gravaminis in forma fieri, et utramque partem ab expensis absolvimus. Lata die 23 Aprilis 1571.

Lodo di Michelangelo d'Antonio detto lo Scalabrino e di Lorenzo di maestro Cristoforo detto il Rustico pittori, dei lavori fatti alla Compagnia di S. Caterina in Fontebranda da Bartolommeo Neroni detto il Riccio. (ARCHIVIO DE'CONTRATTI DI SIENA. Filza XIIII de' lodi di ser Alessandro Arrighetti N.º 54.)

Sia noto e manifesto a qualunche persona vedrà il presente scritto, qualmente, come sonno più anni che già maestro Bartolommeo detto il Riccio dipintore abbi preso più lavori dalla Fraternita e Compagnia di santa Caterina di Fomtebranda, e quali lavori in parte finiti et in parte nò, lacava (lasciava), e per essere il prefatto maestro Riccio assalito dalla morte: e di qui è che volendo la Compagnia sodisfarli debitamente le sue fadiche, nè sapendo qual fusse il debito pretio a sodisfare alle sue rede e successori; e per tal causa anbe le parti anno fatto di comune comcordia compromesso alli ufitiali della Mercantia, chiamati li uomini e qua' devino stimare detti lavori dipinti, finiti, e cominciati da detto maestro Riccio; chiamato maestro Lorentio di maestro Cristofano, dipintore, e dall' altra parte la Compagnia sopradetta me Michelagniolo d' Antonio dipintore a stimare il debito pretio, e valuta di detti lavori, acciò siano debitamente sodisfatti.

Di quì è che noi maestro Lorentio, e io Michelagniolo sopra detto aviamo più e più volte visti li sopradetti lavori, sopra quelli più volte esaminata la coscentia nostra e sopra tale esaminatione, giudichiamo i detti lavori in questo modo.

Il quadro del Dio Padre colli 2 Profeti, ella Nontiata coll'Agniolo, elli due quadri dove è dipinto le sante Caterine, diciam di comune concordia valere escudi quaranta e sette di sue fadige, dopo che tutto, sette (sic: cioè quaranta e sette).

Ancor diciamo, qualmente aviamo misurato elloro (l' oro) della tavola, coè l' ornamento della tavola, el quale è messo d' oro colli suoi intagli misurato, nel quale ornamento troviamo esserci dentro duemilia ottocento peze d'oro di valuta di lire 6 coè lire sei il cento; del quale oro diciamo venire la mettitura, cioè la mettitura lire cinque il cento.

Diciamo ancora che 'l quadro grande dove è dipinto lo Sposalitio di santa Caterina, come quell' altro quadro grande dato d'imprimitura, vale tutte due scudi vintuno d'oro, coè dicotto il dipento, e tre quellello (sic) dato d'imprimitura: e tanto giudichiamo maestro Lorentio sopra detto e io Michelagnilo sopradetto di comune concordia, diciamo questo essere il suo giusto. E così io Michelaniolo d'Antonio, pittore, di consenso e volontà del sopradetto Lorenzo è fatto il presente scritto di mia propia mano, e per fede del vero il sopranominato Lorentio si sottoscriverà di sua propia mano.

E io Lorentio detto, afermo e sò chontento, e afermo le stime dette: le due tele una data d'imprimatura e l'altra dipenta di chiaro schuro, e sette quadri nominatti e i l'oro detto, e l'altro non aviamo visto, e di questo so' chontento.

## N.º 453, \*

# 1573 12 d' Agosto

Allogazione a Marcello Sparti maestro di stucchi e a Bernardo Rantvic pittore fiammingo dell'ornamento di stucco e di pitture delle stanze del Palazzo Chigi alla Postierla. Ar-CHIVIO CHIGI. Registro F. N.º 13. p: 136.)

# A di 12 d' Agosto 1573.

Manifesto sia qualmente messer Scipione di Cristofano Chigi ha allogato a fare a maestro *Marcello* di *Giulio Sparti* da Urbino, maestro di lavor di stucco, e a maestro *Bernardo Fiamengo* dipintore suo compagno, e a ciascun di loro in solidum gl' infrascritti lavori di stucco e di pittura parte fatti, e parte da farsi, come sarà notato qui da basso, e per il prezo che si dirà.

E primamente decto maestro Marcello, e maestro Bernardo convengono che tutt' il lavor fatto fin' al presente giorno nella fabrica che fa decto messer Scipione nella contrada della Postierla, tanto di stucco, come di pittura, cioè nel salotto, e nelle camere del pian di sopra verso la strada che va al Duomo, s' intendi esser compreso nella presente conventione; non ostante che decto misser Scipione già sia covenuto con il decto maestro Bernardo, e pagatogli scudi 30 d'oro per conto della pittura fatta in

decto salotto et in decte camere. Il qual lavoro fatto, vogliono che vada insieme con l'altro che s' harà da fare per l'avvenire, e stimarsi tutt' insieme, così la pittura, come lo stucco; mettendo in conto di tal stima li decti scudi trenta, e similmente tutti quei dinari ch' il decto maestro *Marcello* si trovarà haver hauti per conto suo proprio de lo stucco fatto fino al presente giorno.

S' obligano li sopradetti maestro *Marcello*, e maestro *Bernardo* a far tutt' il lavor di stucco, e di pittura, che distintamente si notarà qui da basso, cioè:

La volta della sala grande al pian di sopra lavorarla di stucco, e di pittura, secondo il disegno che li detti nella medesima volta han cominciato.

La fodra di dentro della porta principale di decta sala, farla di stucco.

Al camino di detta sala farvi sopra la cornisce un cimiero di stucco, e similmente sopra le porti che sono in detta sala farvi qualch' impresa di stucco, secondo che giudicaranno convenirsi.

Da una banda, e l'altra della porta di decta sala farvi duonicchii con un festone intorno proportionatamente per ornamento.

Al salotto oltre a quel che s'è fatto fin hoggi, finir l'acquaio, il camino, le porti e fodre di esse, con quel fornimento sopra dette porti, che giudicaranno li detti maestri convenirsegli per fornimento di detto salotto.

A la camera della chiocciola, che è a canto detto salotto, farvi nel colmo della volta un quadretto, over cerchio di stucco, e dentro decto cerchio una pittura, secondo che se li conviene, e che parerà a decto misser Scipione.

A le due camere soffittate far a ciascuna di esse un cordone intorno di stucco con le sue cartelle a uso di fregio già in una di esse disegnate, e in mezzo a decte cartelle qualch' istoria di pittura, secondo che da decto misser Scipione gli sarà. ordinato.

A le due camere grandi, che rispondono nella strada principale, farvi un fregio intorno a ciascuna di esse co'i termini sotto le travi, e un cordone attorno, ogni cosa di stucco; e fra decto cordone e il palco, farci le sue cartelle medesimamente di stucco, e in mezzo di esse cartelle farvi le sue istorie di pittura variate, e nel medesimo modo che s'è fatto al salotto, et

Tomo III.

ancora ingessare e depegnere i palchi, secondo quello del medesimo salotto; fare ancora le fodre a le porte di dette camere, di stucco, coi finimenti che v'andaranno sopra.

E per prezzo e mercè delle fatighe loro, il detto messer Scipione si obliga, e promette pagar' ai detti maestro Marcello, e maestro Bernardo tutto quello che sarà giudicato per doi huomini comunemente da chiamarsi, un per parte, che siano periti ne l'arte; non passando però tal stima la somma di scudi trecento di lire sette e mezzo lo scudo; E quando passasse, vogliano in tal caso, che decto messer Scipione non sia obligato a pagar più che li detti scudi trecento; e se manco sarà stimato tal lavoro, pagargli quel meno; mettendo a conto però tutta quella quantità di dènari che detto misser Scipione ha pagato al decto Marcello in nome suo, e di maestro Bernardo; che appariscono al libro suo in più partite, con sottoscrittione di detto maestro Marcello; nella qual somma vi sonno ancora li scudi trenta pagati al medesimo maestro Marcello per la pittura già fatta nel salotto, com' è detto nel capitolo di sopra.

Quali sopradetti lavori promettono li decti maestro *Marcello*, e maestro *Bernardo* haverli finiti di tutto ponto fra tempo e termine di mesi otto.

E di più convengono che tutta la spesa che si farà nei colori per dipegnere vadi a spese delli detti maestri, e solamente il detto messer Scipione sia obligato dargli gesso, marmo pesto, calcina e acqua per il bisogno di questi lavori. E per osservanza di tutto quello che si dice di sopra, si obliga l'una e l'altra parte respettivamente, lor beni, et heredi in ogni miglior modo. Et io Ascanio corazzaio da Monte Nuovo a preghiera di decte parti ho fatto la presente scritta di mia mano propria sotto il dì et anno sopradecto. A la quale il decto messer Scipione, e li detti maestro Marcello, e maestro Bernardo si sottoscriveranno di man' propria.

- Io Scipione Chigi prometto et mi obligo a quanto di sopra.
- lo Marcello afermo quanto dice di sopra di questo lavoro.
- Io Bernardo Rantvic fiamengo ut supra è scritto me obligo a far.

#### N.º 154.

## 1573 29 d' Ottobre

Lodo delle pitture fatte da Lorenzo detto il Rustico e da Tiberio Billò nella cappella della villa di Vico presso Siena. (Archivio e Registro detti. p: 135.)

#### A dì 29 Ottobre anno 1573.

Concò (sic) sia cosa che alli mesi passati il molto nobile misser Scipione de' Chigi a Siena abbi fatta dipigniere una sua cappella al suo Palazo nel comuno di Vico a maestro Lorentio detto il Rustico e a maestro Itiberio (sic) Billò pittore; e di quì è che volendo il sopradetto miser Sipione (sic) restaurare delle loro fadiche gustamente i sopranominati pittori, fu comtento che detta cappella si stimasse per due uomini comuni della medesima arte dilli pittori. La donde da una parte dilli pittori sopra nominati fu chiamato per loro homo mastro Archangiolo pittore, e dalla parte di misser Scipione fui chiamato io Michelagniolo d' Antonio pittore a stimare insieme con mastro Archangielo: e così insieme d'acordo per loro commissione aviamo veduto e bene esaminati li animi nostro (sic) e diciamo e gudichiamo quilla valere escudi cento vinti d'oro alloro spese e fadigche come dicano vere (avere) fatto, e tanto siamo d'acordo che il detto misser Cipione li devi dare li sopradetti scudi cento vinti d'oro. E io Michelangniolo sopranominato ò fatto il presente critto (scritto) di mia propria mano e per fede del vero il sopranominato mastro Archangiolo si sotto escrivirà di sua mano, affermando quanto di sopra si contiene.

Jo Archangelo di Lonardo sopradetto afermo quanto di sopra.

## N.º 155.

1574 4 d' Aprile

Istanza di Marco del Pino, pittore senese, dimorante in Napoli, per ricuperare una sua casa posta in Siena. (ARCHIVIO DE' CONTRATTI. Cause Civili N.º 44.)

Illmo signor Governatore

Marco del Pino da Siena, pittore, habitante in Napoli, de-

votissimo servitore di V. S. Illma, ha piccola casetta in Siena, al presente tenuta dall' Emilia di Castelvecchio, quale desidera recuperare mediante la buona giustizia della medesima; sperando un giorno di ritornare alla patria, et quella abitare. Et perchè esso non può esser presente a sollecitare la causa, et quanto all'abitazione in Siena è forestiero, desidera che la causa sua si commetta a magnifici signori Auditori di Ruota immediatamente, da' quali speditamente l'una, e l'altra parte possi avere giusta resolutione.

Et però colla presente ricorre a S. S. Illma, supplicandola, che per gratia si degni commettere la detta causa con tutti i suoi connessi connessi (sic) et dependentie fino alla finale esecutione ai magnifici signori Auditori di Ruota: che perciò ne terrà obligo perpetuo alla medesima, alla quale prega da Dio ogni felice contento.

(Rescritto) Il magnifico Giudice ordinario, udite le parti, li administri sommaria e buona giustizia.

Filippo Andreoli de mandato 4 Aprile 74.

#### NOTA '

Nel Libello si legge: Marcus quondam Johannis Baptiste nuncupatus del Pino senensis et egregius pictor, habitator in civitate Neapolitana.

La casa è così descritta: Una domus cum petiolo terre ortive retro, Senis in terzerio Civitatis populi S. Marci, in loco dicto Forcone di S. Marco cui ex duobus via publica Comunis, ex alio Johannis Baptiste Genii sutoris, et ex alio heredum Laurentii salsamentarii.

Negli articoli presentati dall'attore si dice, che esso Marco nacque da Gio: Battista del Pino, e da donna Ursina sua moglie; che vivente il padre, Marco partì da Siena, e mai più vi ritornò, e che ora dimora e vive in Napoli.

Gio: Battista ebbe due figliuoli, Marco e Camilla. Questa fu maritata a Pietro barbiere e fu detta la Barbierina.

Da Camilla e da Pietro suddetti nacque Orsina, la quale fu maritata a Gio: Battista Merliani (altrove *Merlini*) calzolaio (Un testimone dice il Merliani di professione sarto, e così gli altri.)

1574 14 Maggio.

Nell'esame di Gio: Fortuna, orafo, si legge « che sono venti anni in cir-« ca che Marco si partì da Siena, e che può avere circa a 50 anni. -- Il For-« tuna dice di essere di età d' anni 40. »

Francesco del fu Bartolomeo Lisi, materassaio, altro testimone, depone « che maestro *Marco* è pittore, e faceva già il pittore nella via de' Maestri, « nel tempo già più di 40 anni.

« Che nel tempe che Gio: Battista (padre di *Marco*) viveva, lo vidde sta-« re, et habitare in detta casa, et lavorarci co' telai, et faceva il tessitore di « panui lini- Pensa che *Marco* abbia 53 anni e più, e che è più di 50 anni « che non lo ha veduto.

Maestro Angelo del fu Andrea ligrittiere, del Zazzera, dice « che *Mareo* « era stato allevato con lui, e che poteva avere di età da' 45 a' 50 anni.

Gio: Francesco Spannocchi dice « Che da venticinque anni in qua Marco « è a Napoli; che esso si partì da Siena ed andò a Roma, e che di presente « abita in Napoli» — Depone ancora « Che ha veduto detto Marco in Siena in « casa di messer Bartolomeo Carli, padre di messer Emilio, nelle nozze di messer Fausto Belanti, e di madonna Flavia sua moglie, e che fece tutto l'aparato di quelle nozze ed intese dire publicamente che è figlio di Gio: Battista. — Che secondo lui, detto Marco ha circa 50 anni: Che è di mediocre « statura, pieno di volto, di carne bianca et barba nera, et stroppiato dalle gi- « nocchia in giù da molti anni in qua. »

## N.º 156.

# 1574 5 di Giugno

Lodo di maestro Domenico Capo, fiorentino, e di maestro Benedetto Amaroni, sopra un letto intagliato da maestro Teseo da Pienza (Archivio detto. Filza 17 N.º 68 de'Lodi di ser Alessandro Arrighetti.)

Noi maestro Domenico di Filippo schultore, et Benedetto di Cristofano Amaroni, arbitri et amici comuni, eletti dalla magnifica madonna Batista Tantucci delli Orlandini da una, et da l'altra dalli eredi di maestro Texseo de' Bartalini falegname; avendo la buona memoria di maestro Texeo preso affare una chuccia di noce intagliata dalla sopraditta madonna Batista, oggi ridutta afine dalli eredi del ditto maestro Texeo, come ne chosta di mano di ser Alixandro Arigetti alli signori Offitiali della Merchantia e Merchanti della magnifica cita di Siena per S. A. Serenissima; di quì è, che havendo visto la ditta cuccia con tre piedi intagliati con arpie, festoni e altri ornamenti; sèghuita il piano di detta chuccia con le stanghe a vasxo (a vaso) intagliate, et quatro colonne intagliate con fogliami et capitelli compositi, con tre pezzi di cornicioni intagliati, de' quali due anno il fregio intagliato, uno con puttini et animali, l'altro di fogliami; una testiera con quatro termini et cornice intagliata a tre quadri, cor uno frontone sopra alla ditta testiera, con più fighure schulte e spassatte; avendo visto ogniuno di per sè e tutti insieme, e ben considerato la ditta cuccia: invochando prima il nome di Dio, lodiamo stimiamo, e giudichiamo scudi centovintiquatro d'oro. Et in fede della verità io *Benedetto Amaroni*, intagliatore suditto, ò scritto il presxente lodo di mia mano propria, con voluntà et consenso del prefato maestro *Domenico* schultore, el quale di mano propia confirmarà el ditto lodo; sotto il dì 5 di Giugno 1574: scudi 124 d'oro.

Et io *Domenico* iscultore insime (sic) d'acordo afermo esere la verità di quanto in deto lodo si contiene e per fede della verità ò scrito di mia mano propia questo di et ano sopradetto in Siena, 1573.

NOTA

Benedetto di Cristofano d' Antonio Amaroni, nato in Siena nel 1525, fu uno de' più valenti intagliatori di legno che siano stati in quella città. Ma delle cose operate da lui in questo esercizio, che furono molte e d'importanza, oggi non ne rimane nessuna: perchè andarono guasti e dispersi i cori della compagnia del B. Ambrogio Sansedoni intagliati nel 1567; nè sappiamo che sia stato del cataletto della Compagnia di S. Giov: Battista in Pantaneto, rassettato da lui, e pagatogli 226 lire per lodo dei 7 di Giugno 1572 dato da Benedetto da Montepulciano, e da Tommaso di Antonio Gòduni. Il qual cataletto fu poi dipinto in Napoli da Marco da Pino, celebre pittor senese. Nè miglior sorte pare che abbiano avuto tanto una cuccia di legname lavorata per Mino Campioni e stimata da Girolamo del Turco e da Francesco del Moretto ai 23 d'Aprile del 1572, quanto i cori per la compagnia di S. Antonio allogatigli nel 1577. Quando Benedetto morisse non si sà: vero è che ciò debbe essere accaduto intorno alla fine del secolo XVI. Le memorie che riguardano il lavoro del cataletto suddetto son queste:

1570. Maestro Benedello di Cristofano Amaroni, legnaiolo, de' dare a di 18 di dicenbre lir: trenta dati contanti a lui proprio, quali sonno a conto de la sua fattura del chataletto che piglia a fare questo di detto di sopra, le zanppe già fatte e adornime che va sopra, da rassettarlo e ridurlo sicondo il disegnio dato, o che ne darà muestro Riccio pittore; il qual cataletto detto maestro Benedello s' obrigha e promette rasettarlo bene e diligentemente con buono legname, e che la tavola dove vanno le figure sarà d'un pezso, per il preso che saremo d'acordo; e non essendo, per la stima ne sarà fatta da due omini comunemente da elegersi, overo da detto maestro Riccio. E s'obrigha e promette darcelo asetto e finito si e in tal modo che non s'abbi si no a dipegniare e dorare sicondo il solito: per tutto il mese di marzo prossimo e da inde in là a ogni nostro piacere: e così obrigha sè et suoi beni, eredi; e per fede farà uno verso di sva mano.

E io Benedetto Amaroni sudeto afermo quanto di sopra, reservato la testiera: perchè di sopra dice da farssi d'uno pezzo: la verità è che io l'abbi da fare di pezi, o come meglio si potrà, e tuto a buona fede.

El di 29 di Marzo riceve Benedetto Amaroni lire quindici chontanti da me Ciesare di Bernardino ligritiere chamarleyo di deta chopagnia, e in fede di vero si socto scrivarà di sua mano.

E io Benedetto sopradeto afermo.

E a di 10 di Gugno anno 1573 io Antonio di Lucha omo della conpagnia di santo Giovani Batista in Pantaneto, ò pagato questo di decto e anno lirc cento octanta di moneta a maestro Benedetto Amaroni, qualle sono per resto dello catalecto che à facto alla decta conpagnia; qualle fu stimato d'acordo per compromesso alli Ofitiali ducati 30 d'oro da maestro Benedecto da Mottepucano (sic) e maestro Maso di . . . . intagliatori. (ARCHIVIO DE' RESTI DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Compagnia di S. Gio: Batta: in Pantaneto, Reg. G 17; Deliberazioni e Ricordi dal 1552 al 1577 carte 127.)

Fama non minore dell' Amaroni ebbe in questo stesso esercizio dell' intagliare di legno, Teseo da Pienza, il quale nacque nel 1507 da Bartalino di Urbano di Domenico, e nel 1550 sposò Domitilla di maestro Lugano, muratore, la quale gli partorì tra gli altri figliuoli, Lelio, Giuseppe, e Filippo, che seguitarono l'arte paterna. Morì Teseo nel 1574. Ne' documenti riguardanti il nuovo coro del Duomo pubblicati indietro, apparisce Teseo fra i maestri che vi lavorarono. Era intagliato di sua mano un altare il quale dalla Chiesa di Certano fu poi trasportato in quella de' Monaci di Montoliveto fuori della porta a Tufi; ma soppresso, e poi distrutto esso monastero, quel lavoro andò disperso.

#### N.º 157.

# 1577 12 d' Aprile

Lodo di Giulio di Carlo Galletti e di Gio: Fortuni sopra il prezzo della croce di bronzo fatta alla Compagnia della SS. Trinità da maestro Alessandro Vannini. (ARCHIVIO detto. Filza 19 N.º 86 de' Lodi di ser Alessandro Arrighetti.)

#### Al nome di Dio.

Noi Giulio di Carlo Campanari, Giovan Fortuna del Capitano Bindo Fortuni, arbitri et arbitratori eletti e deputati e comunemente dalli spetabili Lorenzo di Alessandro Alessandrini et il magnifico messer Benardino di misser Bartolomeo Tantuci, operaj della reverenda Confraternita della Compagnia della Santissima et Individua Ternità della magnifica cità di Siena, da una banda: et da l'altra maestro Alessandro di Antonio Vanini maestro dei

getti, a decidare e terminare e chiarire la mercè et calli delle opera e fatura fata da detto maestro Alessandro una Crosce et Titolo di bronzo per la detta Confraternita, et anesi e dependentie provenienti a dita causa; onde visto el detto compromeso fatto nella corte delli magnifici signori Oficiali della Mercantia, in noi, rogato ser Alessandro Arigeti nottaro; vista la schita (scritta) e letta, e ben considerata minutamente la schrita sopra detto negotio fra dette parte fata di mano di messer Fulvio Pacineli e dalle parte soschrita; vista la Crosce, e Titolo, et inteso da le parte el peso suo; udito le medesime parte in vosce più volte e le ragion loro tanto insieme, quanto disper sè; e prese più informatione e considerato tutte le cose da considerarsi e veduto tutte le cose per noi posibile da vedersi, talle in fra dette parte lodo et arbitramento diamo e proferiamo nel modo che da baso.

Di Christo el nome repetito, diciamo, lodiamo, e sententiamo la debita mercè e prezo della fatura de la Crosce e Titolo predetto; compresoci anco el prezo de'cali del bronzo di detta opera; dovere essere, e così chiariamo e sia la soma e quantità di lire dugento novanta otto; qual sudetta soma di lire 298 condeniamo la detta Confraternita a dare e pagare al detto maestro Alessandro in denari contanti.

Condeniamo detto maestro Alessandro a dare e restituire a la deta Confraternita tutto e ogni quantità di bronzo, o pagare che della soma datoli da' sudetti Operai, mancase della Crosce e Titollo sudetto.

E da tutte le altre loro pretentione, che da l'una e l'altra banda et contra per detto conto si pretendesse, e in oltre liberiamo, asolviamo, imponendoli perpetuo silentio: e così lodiamo e sententiamo, giudichiamo, condeniamo e asolviamo e perpetuo silentio imponiamo non solo come di sopra, ma in ogni megliore modo. Qual lodo ò schrito io Gio: Fortuna detto, di volontà di detto maestro Giulio, qual sarà da lui soschrito di man propria, oggi questo dì 12 di Aprile 1577.

El medesimo Gio: Fortuna Fortunj.

Io Giulio sopradetto afermo quanto di sopra.

#### NOTA

Di Giovanni Fortuna del capitano Bindo Fortuni, orafo ed incisore nato nel 1535 e morto nel 1611 ho quest' altra memoria.

1385. E addi detto (25 d'Aprile) lire trentacinque -- contanti a maestre Giovanni Fortuna orefice, a conto di lire 50 che ha da havere du noi per vuluta d'un calicie. (Anchivio dei Resti del Patrimonio Ecclesiastico. Compagnia di S. Gio: Battista sotto il Duomo Reg. D, I c. 17 verso.)

Esiste tuttavia nella Confraternita della SS. Trinità la croce gettata da A-lessandre Vannini, alla quale è attaccato un Cristo parimente di bronzo, ma non si sa bene da chi fatto. Gli uni lo dicono del Pastorino, gli altri di Prospero Bresciano. Ne' libri della Confraternita si legge solamente che fu comprato in Firenze. Il Vannini fece testamento ai 16 di Giugno del 1599, codicillò nel 1609, e nel 1611 morì. Ebbe un fratello di nome Francesco, anch' esso gettatore di metalli, il quale testava nel 28 di Marzo del 1598.

Nº 158.

1579-80 22 di Marzo

Allogazione ai maestri Gio: Battista e Bastiano orefici, di un candeliere d'argento pel Duomo di Siena. (ARCHIVIO DELL'O-PERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti Artistici N.º 102.)

Christo. Addi 22 di Marzo 1579.

Maestro Giovanbattista e maestro Bastiano fratelli carnali, orefici, e figli di maestro Bastiano orefice da Siena. Ricordo come questo di et anno sopradetto si sonno convenuti con il molto magnifico messer Giovambattista Piccolomini, dignissimo rettore dell' Opera, di fare per la detta Opera uno candeliere d'argento per il servisio de l'altare maggiore della Chiesa, con patti, convenzioni e condisioni e per il prezzo che apresso si dirà.

Che abbino detti maestri affare, o far fare il detto candeliere d'argento simile a quello che à la detta Opera nell'argentiera, della medesima misura, grandezza e lavoro e disegnio e così ben lavorato di tutta bellezza e perfezione, come conviene a buono e perito maestro di tal arte: et in somma abbi da essere simile a quello in ogni cosa, eccetto che nell'armi, le quali abbino da fare quante e nel modo piacerà a detto signor Rettore, e come dallui li sarà ordinato.

E parimente si sonno convenuti e obligati il fare detto candeliero del medesimo peso che è il sopradetto, non dovendosi però avere in considerasione per non potersi forse così còrre a ponto tal peso, si qualche pocho escedessi, o nel manco, o nel più del peso di detto candelier fatto; ma giusta la possa lo faccino a ponto quanto quello, e si si potessi, più presto pendessi in mancho peso.

Item, si obrigorno li detti maestri dentro al termine di mesi sette dar finito detto candeliere a tutta perfezzione chome di sopra, e consegnarlo al detto signor Rettore: e se avvenissi che tal patto non osservassero, volsero, passati mesi due inde seguenti, cioè passati mesi nove da oggi, che stia in arbitrio di detto signor Rettore di volere, o non volere il detto candeliere e di rimettere all'Opera il medesimo suo argento che da essa averanno riceuto, overo di pagarlo, e di rimettere in fatto tutti quelli denari fino a quel giorno averanno riceuto dall'Opera a conto di detto lavoro; il tutto come parrà e piacerà al detto signor Rettore.

E da l'altra parte il prefato signor Rettore s'è convenuto di far dare a detti maestri dell'argento dell'Opera, tanto quanto basterà a finire detto Candeliere come di sopra, et della lega che allui piacerà in una, o più volte come li tornerà bene; et il medesimo argento che riceveranno dall'Opera essi maestri, quello sieno obrighati lavorare e non d'altro: e che non possin servirsene a farne altro lavoro.

E per mercede e premio di lor fatighe, maestria, disegni et altre spese che ci facessero, o potessero fare detti maestri sopra tal lavoro, finito che l' averanno a perfezione chome di sopra, l' Opera sia tenuta pagarli schudi tre di moneta di lire 7 l' uno per ciascuna libra, d'argento netto che pesarà il detto candeliere, consegnato che l' averanno al detto signor Rettore, et in oltre a questo l' Opera l' abbi da far buono per il chalo dell' argento lire due soldi 10... per ciascuna libra d'argento che pesarà detto candeliere, e non più, nè altra cosa: et per incaminare detto lavoro et a buon conto della detta lor mercede e premio di lor fatiche, l' Opera li sia tenuta pachare scudi vintotto simili, cioè scudi 4 il mese per li detti 7 mesi, sempre finito il mese, al lor piacere, a qual si sia di loro che li verranno a domandare.

E questo medesimo giorno per commissione del detto signor Rettore, Mino Campioni camarlingo dell'Opera à consegniato a' sopredetti maestri Giovanbattista e Bastiano libre vinticinque d' argento fonduto in un pane, di quello aveva nelle mani di detta Opera pesato col bilancione della seta, overo delli orafi, in casa del prefato signor Rettore in sua presenzia e presente il magnifico misser Niccolò Mandoli: del quale pane d'argento se n'è cavati 2 saggi; uno sopra, l'altro sotto a detto pane, et son rimasti per apresso Mino Campioni nostro camarlingo di voler di detti maestri: I quali et il detto signor Rettore volsero che detta logatione e lavoro sia fatta tanto a maestro Giovanbattista, quanto a maestro Bastiano, et tutti insieme, e ciascuno in solidum. E così di tutto il contenuto in questo ricordo, li prefati maestri obrighano all'Opera loro stessi e loro eredi e tutti li loro beni presenti e futuri etc.

E io Gio: Battista sopra ditto afermo quantto di sopra.

Io Bastiano sopradetto afermo quantto di sopra.

Io Nic.º Piccolomini fui presente.

## N.º 159.\*

# 1582 22 di Febbraio

Lettera di Oreste Vannocci Biringucci a Ippolito Agostini. (BI-BLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Cod. D. V. 4).

Illmo Sig. Prone Oss.

V. S. Illustrissima va sempre multiplicando il favorirmi e con le lettere e con l'altre gentilezze sue; io all'incontro non potendo corresponder con l'opre, correspondo quanto posso col desiderio di poterla servire, e di non gli esser sempre disutile et indegno di così cortese protezzione. La ringratio di quanto attribuisce a gli archi fatti con gl'instrumenti suoi; ma ragionando di archi, non posso lasciar di scrivere una gentil piacevolezza che disse monsignor Arcivescovo nostro quando gliegli mostravo, et è, che andando Carlo Quinto in Sicilia, esausta prima per le provvisioni dell'armate sue, feceno per onorarlo molt'archi trionfali grandissimi, di frasche e frondi verdi, senza pitture, o altri ornamenti che di festoni, e tutti havevon l'istesso motto a lettere grandi in lingua spagnola, acciò l'imperator l'intendesse meglio, di questo tenore: MVCHA FEDE Y POCOS DENIEROS. Hor se fa a proposito del buon volere e poco potere di cotesta città, lo

rimetto al buon giudizio di V. S. Illustrissima, alla quale humilmente mi raccomando et inchino, pregandole ogni contento. Di Roma li 22 di Febbraio 1582.

Di V. S. Illustrissima

Obligmo Servitore
Oreste Vannocci Biringucci

(Indirizzo) All' Illmo Sig. Ipolito Agustini Prone: Oss. Bailì di Siena.

#### N.º 160.

# 1582 3 di Settembre

Allogazione a Domenico Capo scultore e ad Anton Maria detto il Mugnaino, scarpellino, dell' ornamento di marmo di un altare nel Duomo di Siena. (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Ricordi ad annum.)

### Christo. A dì 3 di Settembre 1582.

Maestro Domenico di Filippo, detto Capo, scultore, e maestro Antommaria di Pier Giovanni detto il Mugnaino, scarpellino. Ricordo come questo di et anno sopradetto, si son convenuti et obligati co' il molto magnifico misser Gio: Battista Piccolomini dignissimo Rettore dell' Opera, di fare e fabricare uno ornato all'altare che è nella Chiesa chattedrale sotto agli organi, li quali venghino di rincontra a l'altare della Madonna, di marmi bianchi e misti, colle misure di longhezza, larghezza, et altezza, secondo il disegnio datone e soscritto da loro; dichiarato anco per uno scritto di lor mano le dette misure; colle infrascritte conventioni, conditioni, e patti cioè: che li detti marmi bianchi sieno delle cave de l'Opera, o di Gallena, o d'altri luoghi convicini, di quella sorte di bontà, di bellezza e di bianchezza non minore di quelli della porta del campanile di detta Chiesa e di quelli della cappella della Conghreghatione di S. Pietro; e devino essere lavorati con ogni diligentia e perfettione, quanto conviene a buoni e periti maestri di tale arte e che devino compartire conformemente insieme; e parimente che i membri e altre parti, che sicondo il disegnio detto vanno di mistio; sicome anco vanno le colonne; devino cavarsi delle cave sopradette, et in quelli luoghi che per detto effetto aranno più del vagho, del bello, e del gentile e nè meno di quelli misti che sonno nella detta capella della Conghregatione; e che sieno lavorati co' ogni diligentia e politezza e perfettione come di sopra e co' lustro inpomiciate, pulite; e che le colonne sieno tonde e d'un pezzo, e così parimente il fregio mistio tutto d'un pezzo.

Che tutto il sopradetto altare ornato e lavoro di esso, secondo il sopradetto disegnio, devino li detti maestri *Domenico* e *Antonio* dar finito d'ogni sorte di maestranza e murare e d'ogni altra cosa, che per ciò farà di bisognio, a tutte loro spese e a tutta perfettione, per tutto il mese di Febraio 1583.

Che li detti maestri sieno obligati, senza le loro persone, tenere tre maestri periti ne l'arte, a lavorare di continuo in detta fabrica.

Che il prezzo di detta fabrica e lavoro a tutte loro spese come è detto di sopra, sia alla proporzione e all'avenante del prezzo, del quale si convenne la detta Conghreghatione con maestro Girolamo del Turco e maestro Piero da Prato, per conto di lavoro e fabrica che hanno fatto di detto altare di essa Conghreghatione; considerando la quantità e la qualità de lavoro e di detto altare fabricato, e di questo che sarà fabricato da essi maestri Domenico e maestro Antonio; della quale conventione fra detti maestri e la Conghregatione n'aparisce scritta del molto reverendo misser Mario Cosci sotto il dì 9 di Settembre 1579; per il che finita che sarà a tutta perfettione la fabrica di detto altare, s'abino da elegiare due homini intelligenti, uno per la parte de l'Opera l'altro per la parte di detti maestri; li quali homini eletti, habbino a considerare la qualità della fabrica di detto altare della Conghreghatione e da l'altare che sarà fabricato da detti maestri, considerando la quantità e qualità del lavoro di ciascuno de' detti altari e fabriche, e tutto quello che conviene considerare; e giudicare a l'avenante del prezzo, del quale convenne la Conghreghatione co' li detti loro maestri della fabrica di detto loro altare, quello che devi essere dal prezzo del fabricato dalli maestro Domenico e maestro Antonio; e così l'Opera l'abbi a pagare a loro, secondo che da detti homini eletti sarà giudicato; e non essendo d'acordo fra di loro, si devi elegere un terzo, nel modo si costuma alla casa della Mercantia di Siena.

E che l'Opera sia obligata dare a li detti maestri a buons conto del prezzo che sarà giudicato di tal fabrica e lavoro, tutta quella quantità di denari che haranno di bisognio per condutture delli marmi che dalle cave e qua, sicondo che giornalmente si conduranno, e che l'Opera di più li devi dare a buon conto di detto prezzo scudi 15 il mese di lire 7 per scudo; quali danari habbino a servirli per pagare li detti tre maestri che lavoraranno in detta fabrica, finchè sarà finita; non passando però il tempo suddetto del dì ultimo di Febbraio 1583. E se avenisse, che alle volte non lavorasse tutti e tre i suddetti maestri; che in tal caso quel meno li habbi l'Opera a dare; intendendo in effetto e dichiarando, che se li habbi a dar da l' Opera a buon conto suddetto scudi cinque il mese per maestro che effettualmente lavorarà de' condotti da loro: e se occorrisse che per finire più presto, volessero li prefati maestri aggiungeroi un altro maestro di più che li tre detti; che in tal caso l'Opera li abbi a dare a buon conto suddetto scudi cinque per maestro, dichiarando però, che inanzi sarà finita la detta fabrica, non venga l'Opera a sborsare e pagare a buon conto come è detto per contodelle condutture, sì per conto de' detti maestri che saranno condotti a lavorare, nè per altro conto, più che scudi trecento in tutto; ma finita che sarà la detta fabrica a tutta perfettione, e fatto che sarà la stima detta di essa, l'Opera li devi pagare subbito a ogni lor piacere tutto il restante di prezzo che sarà giudicato. E perchè per la parte de l'Opera e suo Rettore si desidera che non si perda tempo ne' lavorare, ma si lavori con ogni debita prestezza, nè vadi in longo, sono convenuti il prefato signor Rettore e detti maestri, che se per tutto Maggio prossimo 1583 non havranno condotto qua li detti maestri tutti li marmi e misti che faranno di bisognio a detta fabrica e che non sarà fatta la metà del lavoro, o in buona parte almeno, che in tal caso sieno obligati restituire a l'Opera tutti li danari che havranno riceuti per conto di tal lavoro, restando li marmi a loro, e l'Opera sia disobbligata da la presente conventione: e parimente, se per tutto dì ultimo di Febbraio 1583 suddetto non havrano condotto a perfettione la detta fabrica, secondo l'obligo, parimente sieno obligati restituire li denari che havranno riceuto per tal conto, restando li marmi a loro e sia disobligata l'Opera dalla presente

conventione, ovvero che l' Opera, o suo Rettore possa far finire, volendo, tale fabrica ad altri maestri a spese de li detti maestri Domenico e maestro Antommaria, secondo che piacerà all' Opera, o suo Rettore: e questa presente allogatione che si fa dal detto signor Rettore a li detti maestri Domenico e maestro Antommaria, si dichiara, come si fa a ciascuno di essi di per sè e tutti insieme in solidum. Li quali maestri per osservantia di quanto di sopra è detto, obligorno a l' Opera nostra loro stessi e ciascuno di essi in solidum e loro eredi e tutti li loro beni presenti e a venire in ogni miglior modo che di ragione obbligare si possa. E per fede de la verità si sottoscrivaranno di lor propria mano affermando et obligandosi a quanto di sopra.

E io *Domenico* sopradetto mi obrigo e prometo quanto di sopra.

E io *Antommaria* sopradetto mi obrigo e afermo quantto di sopra.

## N.º 161. \*

### 1582 28 di Dicembre

Lettera di Oreste Vannocci Biringucci a Bernardo Buontalenti.
(BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Cod. VI. 44.)

Al molto magnifico signore mio osservandissimo messer Bernardo Buontalenti ingegnere di Sua Altezza Serenissima.

L'illustrissimo signore Hippolito Austini, balì di Siena, molto mio patrone, mi scrisse che V. S. desiderava Herone Alessandrino de li Spiritali, tradotto nella nostra lingua; et essendo io infinitamente obligato a quel signore, et osservantissimo delle singolari virtù di V. S., andava esaminando come potessi con un pagamento solo risponder a debiti così grandi. Quando poi mi fu fatto intendere che saria servitio, o satisfattione di sua Altezza Serenissima, mi sentii subito sopravenire un trabocco d'obligatione e di desiderio, che senz' altro riguardo del poco valor mio, m'indusse a porvi mano. Così superate molte difficoltà, ho condotto l'opera al termine, nel quale, come si sia, glela mando, acciò ne faccia il beneplacito suo. Che se con accomodata occasione Vostra Signoria ne volesse dar conto a Sua Altezza Serenissima, havrei imitato coloro che, essendo di vista debole, per arrivar

con quella ad un oggetto sublime e luminoso, si mettono agli occhi un cristallo, acciò per la virtù di tal mezo possino almeno secondo la capacità loro comprendere e offerire l'infinito splendore di quel sensibile Serenissimo et Altissimo: e pregandole ogni felicità, le bacio le mani. Di Roma il 28 Dicembre 1582.

Di vostra Signoria magnifica

Servitore
Oreste Vannocci

NOTA

Oreste di Alessandro Vannocci Biringucci nacque in Siena nel 1558, e morì nell'età di 27 anni nel 1585 essendo prefetto delle fabbriche del Duca di Mantova. Fu persona di bellissimo ingegno, e di una memoria maravigliosa. Volgarizzò e mise in stampa le Meccaniche di Alessandro Piccolomini, e pubblicò nel 1585 una Descrizione dell'Apparato e Barriera del Tempio di Amor Feretrio fatto secondo l'ordine e l'invenzione sua. Tradusse ancora Brone, Delle Macchine Spiritali, indirizzando con la lettera che qui si stampa, questa sua fatica a Bernardo Buontalenti che gliele aveva richieste. Scrisse di lui l'Ugurgieri nelle sue Pompe Senesi (Vol. 1, pag. 665) e il Politi ne dettò una vita che si ha tra le sue Lettere a stampa.

N.º 162.

1584 27 di Maggio

Lodo dato da maestro Benedetto da Montepulciano e da Giovanni Gennari sopra il prezzo d'un armario fatto per la sagrestia del Duomo da maestro Gio: Battista di Lorenzo. (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO DI SIEÑA. Libro di Documenti Artistici N.º 104).

A nome di Dio amen. Adi 27 di Magio 1584.

Maestro Benedetto di Giovanni da Montepulciano e maestro Giovanni di Domenico Gienarii siamo sta (sic) chiamati d'acordo dal molto escielete misser Giovan Battista Picculomini al presente Rettore de l'Opera da una parte, e da l'altra parte da maestro Giovan Batista di Lorenzo, maestro di legniame, per giudichare un armario cuperto di nocie che detto Gio: Battista ha fatto in ne la sacrestia di Duomo per tenere e paramenti di detta sachrestia: siamo stati a vedere con licietia de' sopradetto Rettore e di detto maestro Giovanbatista el detto armario; aviamo mesurato tutti legniami e considerato stute le spese e manifa-

ture, giudicamo che detto armario ascienda a la valuta di scudi cinquantasette di moneta a sette lire per scudo, e siamo d'acordo che detto maestro Giovan Batista non possa domandare altro per aver guasto e rasetto el detto armario, e tutto s'intenda che detta stima a tutte sua spese di detto Giovan Batista; salvo che le ferrature che sonno in detto armario che vadino a le spese de l'Opera; e voliamo che sì per difetto de l'esser mal ferrato l'armario patisse, hovero faciesse movitiva alcuna d'inportanzia, che detto Giovan Batista sia obrigato mantenerlo anni tre da ogi: asettandolo sempre dentro a questo tempo.

Io maestro Benedetto sopradetto ho fatta la presente stima a la presentia del predetto maestro Giovanni, el quale afermara quanto di sopra, a scudi 57 di moneta.

E io Giovanni sopradetto e fui presente e afermo quanto di sopra.

N.º 163. \*

1585 6 d' Aprile

Lettera di Accursio Baldi a Scipione Cibo. (BIBLIOTECA PUBBLI-CA DI SIENA. Cod. D. VII 4.)

Illmo Sig. Padrone mio singolarissimo

Che il torto del torto resti dalla banda mia, chi ne dubita, sentendo il Sig. cavaliere solamente ed anco a sentir me, che dico Sua Signoria haver il torto della ragione, et io quello dei torti? Come si sia, risponderò a Vostra Signoria all'infusa et in parte alle due sue gentilissime scrittemi la settimana passata, con dire a quanto il Sig. cavaliere afferma, che secondo il giudizio di Giambologna io sia pagato, o resti ad havere pochissimo, non milita, rifiutando egli la sua stima et essendo in suo pro: et anco se bene io non ho ad haver molto in virtù di essa, egli non è però sì poco che non sia più di quello che egli dice, et che a mio padre ha scritto in una lista massime, nella quale, oltre al non farmi creditore del metallo ha riauto, apparisco debitore di lib. 249 di piombo, dice servì per impernare, o fermare gli Angeli su l'altare; il che mi par stravagante, poichè non sono obbligato a far ciò nè a pagarlo, essendo fuori dell'industria del-

Tomo III,

l'arte e della stima. Egli è ben tenuto per comune parere il Sig. cavaliere a pagarmi de l'invenzione e de' modelli grandi e piccoli che io ho fatto delle base di marmo, e del ordine che ricigne tutto l'altare d'architettura, e delle misure e centine fatte d'ogni membro et aggetto, come anco del tempo perduto mio intorno a' muratori, e di quello vi stette in mia assenza messer Girolamo Bolsi continuamente; perchè senza un di noi non havrebbono saputo condurre l'altare a perfezione: e se Sua Signoria dice haver pagati i maestri muratori o stuccatori, gli ha pagati de l'opere manuali loro, e non dell'invenzione et ordine, perchè gli architetti non si pagano per murare. Però io voglio che 'l Bologna stimi anche questo, se sarà convenevole; nè mi curo che 'l Sig. Saracini dica, che un tale ha fatto quel getto, e che io non so colare: nè anco gli architetti sanno murare nè murano, anzi quando lo facessino, cadrebbono in indignità e dal arte loro. Ne Donatello, nè quei della Robbia, tanto famosi scultori, sono men chiari per non saper cuocere senza i fornaciai l'opere loro: a Giambologna, per non dir di tutt' altri, si toglie adunque il pregio della eccellenza, poichè non egli, ma un Frate di s. Marco (fra Domenico Portigiani) getta tutte le sue figure e bassirilievi? Dunque il vanto è loro? Ma in quella guisa che 'l sonatore da Bergamo alla sua comunanza e cittadinanza dopo l'essersi arrostato et affannato un pezzo ad alzare i mantici disse, affacciatosi prima ad una buca de l'organo: o miei signori fradei mande' su un oter che tocchi i tolei, che mi non sono se non di drè via. Ma che cerco io esempli fuori de l'arte? Il Frate medesimo non è molto che, che chiamato da Sua Santità, andò a Roma in furia con garzoni e masserizie atte al suo magistero; dovechè il Papa raccoltolo graziosamente gli disse che inteso la sua fama haveva mandato per lui, e che voleva gli facessi alquante statue di bronzo in S. Pietro; al che rispose liberamente il maestro Frate, che egli non sapeva figureggiare, nè faceva statue, ma che gettava di bronzo le fatte da altri, e particolarmente le di Giov. Bologna tanto nominato: talchè ambidue rimasono (per dir così, s' egli è lecito) uccellati, ma il tordo fu il frate che vi messe il tempo e 30 scudi del suo. Nè vale la ragione del Sig. cavaliere che Mecherino facessi li suoi angeli per tanto al suo tempo, et io, che non sono Mecherino, ne voglia più di 2, che esso di 4 non volle; perchè ci è troppo gran divario da quello a questo secolo, o tempo; perocchè quello che allora valeva uno, hoggi val venti; e molte altre cagioni e ragioni, che, per esser notissime, le pretermetto e lascio. Addurrò bene a Vostra Signoria per la parte mia che ha più del convenevole et è più giusta la stima del angelo di bronzo, fatto e poi messo in opera 2 anni sono nel Duomo di Pisa sur una colonna di porfido antica, tenente il cero pasquale, opera di Stoldo Lorenzi, scultore fiorentino, che n'ebbe a stima d'uomini periti, da l'operaio scudi 420 di fattura a tutte spese del Signer operaio detto, che passano 350 scudi; e non è molto de' miei maggiore, e non vi sono tanti abbigliamenti, ne ornamenti nel candelliere: ma quando vi fussino, ha egli ad esserci tanto divario e differenza ch' egli abbi ad importare mille scudi manco? lo lo so che l'ho visto, et ho parlato a'maestri che l'hanno stimato, e bisognando ne faranno fede. Dunque se niuno s'avesse a lamentare di Giov. Bologna, dovevo io, e non il Sig. cavaliere, poichè, come ho detto nella lettera di mio padre, egli mi dava quasi il medesimo nella prima scritta che ha stimato il detto Bologna, anzi più, perchè sarei pagato senza perder un anno e passa, senza conclusione. Dice di più il Sig. Saracini haver chiamato un professo e perito, poiche egli è orefice come me: si risponde: Benvenuto Cellini, che fece il Perseo di Piaza et infinite altre statue, fu orefice; adunque ogni orefice è par suo, e sarà atto a fare e stimare le statue che egli fece? Ogni frate è pari al Panigarola et al Marcellino, e sarà gindice loro per esser frate e portare il medesimo color d'habito e zoccoli come loro? Non che io perciò mi reputi, o stimi tale, ma qual io mi sia, si veggono le opere mie, e non le sue, se non. se anella d'oro; e le argenterie fatte nella sua bottega, sono di mano di lavoranti fiorentini e romani, et il modello de' suoi santi lo fece maestro Domenico Capo, et egli lo messero in opera.

Circa a quello intende che Giov. Bologna prima dicessi in un modo e poi in altra guisa, Vostra Signoria vedrà nell' inclusa copia esser falso; poichè la fu scritta da lui il medesimo giorno che mandò la stima medesima nella sua lettera al Sig. cavaliere; ma dove mi trasperta l'affetto proprio inutilmente! per questo la scrive il Sig. rettore ha dato sua parola di starsene alla stima. e coscienza del medesimo Giambologna, il quale pur ieri, pre-

sente un nostro amico, disse che non mancherebbe di dire realmente e veramente quanto intende dell'opera dello Spedale, e massime a requisitione di Monsignore Arcivescovo e del Sig. cavaliere, tanto suoi affezionatissimi padroni.

Hora per la parte mia supplico Monsignore illustrissimo e reverendissimo e Vostra Signoria per la presta terminazione, non per la dubitanza che io habbia del Sig. cavaliere, ma per fuggire le molte spese che io fo senza utile alcuno in aspettando il giorno inquietamente. Vostra Signoria mandi la lettera di mio padre, segnata dove non gli aggrada, che si farà di miglior inchiostro e più autentica, come anco io havevo cominciato questa con animo di rescrivella, ma il breve e fugace tempo mi toglie l'occasione. Però Vostra Signoria mi perdoni il male scritto doppiamente. Il Sig. Raffaello risaluta Vostra Signoria per lettere, essendo circa 20 giorni che io mi partii di villa sua, et io a Vostra Signoria bacio le mani, et a Monsignore illustrissimo reverentemente m' inchino. Di Fiorenza li 6 di Aprile 1585.

Di Vostra Signoria illustre

Obbligatissimo Servitore Accursio Baldi

(Indirizzo) All' illustre signore e padron mio osservandissimo il Signore Scipione Cibo a Siena.

#### NOTA

Accursio Baldi, che fu dal Monte San Savino e figliuolo di un maestro Tommaso, parla di due angeli da lui fatti per l'altare maggiore della chiesa dello Spedale della Scala in Siena.

### N.º 164.

# 1585-86 15 di Gennaio

Allogazioae a Francesco Vanni della pittura di una tavola col battesimo di Costantino nella cappella di S. Silvestro della Chiesa di S. Agostino di Siena. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Cod. I. V. 9. carto 45.)

Al Nome di Dio et di Maria Vergine Apparira per il presente scritto, come questo di 15 Gennaro 1585 il magnifico messer Antonio Fondi a nome suo et di A-

driano di messer Emilio suo fratello, et come tutore del detto Adriano suo nipote, per satisfare all'obligo che tiene del testamento di messer Galgano padre del detto messer Antonio, alluoga il dipingere et finire la tavola che deve fare all' altare di S. Silvestro nella Chiesa di S. Agustino all' eccellente maestro Francesco di Eugenio Fanni pittore senese con il disegno del battesimo di Constantino Imperatore: et per sodisfattione et pagamento il sopradetto messer Antonio si obliga pagare al detto maestro Francesco scudi settanta d'oro, a pagarseli scudi 25 d'oro nel mese di Marzo prossimo, et il restante per tutto Gennaro prossimo 1586; con obligo, che il detto messer Antonio devi a sue spese comprare bitto il legname et tele et maestranze che andassero nel fare il telaro della sopradetta tavola, et anco pagare tutto l'oro che andasse nell'ornamento della suddetta tavola; et all'incontro il detto maestro Francesco si è obligato a dipingere et finire il detto lavoro et pittura, et a richiesta del detto messer Antonio, sempre che così si contentasse, finita che sarà la detta tavola con il suo ornamento, farla stimare da homini periti da chiamarsene uno per parte. Quando fusse giudicato che la detta tavola et pittura valesse più delli detti scudi 70, escettuatone il detto legname et oro come sopra; in questo caso il sopradetto messer Antonio non sia obligato a satisfare più di quello che meno sarà giudicato delli scudi 70 d'oro; et quando fusse stimato più il detto lavoro, vuole esser obligato il detto maestro Francesco per conventione fatta d'accordo, relassare quel più che susse stimata delli sopradetti scudi 70. Et per ciò osservare, l'una et l'altra parte si obliga sè et suoi heredi presenti et futuri: et in caso di discordia l'una et l'altra parte si contenta, che messer Flavio Guglielmi habbia da determinare ogni lor lite et differentia. Et in fede di ciò, l'una et l'altra parte si sottoscriverà, affermando quanto di sopra. Et io Cesare Ponzi con consenso di ambe le parti ho fatto questa di mia propria mano.

Io Antonio Fondi tanto in nome mio, quanto di messer Adriano Fondi mio nipote, come tutore affermo quanto di sopra.

lo Francesco di Eugenio Fanni, pittore, affermo quanto di sopra.

### 1587 12 di Decembre

N.º 165.

Allogazione a Pietro Sorri della pittura del quadro de' Magi per un altare del Duomo. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Ricordi dal 1567 al 1596 a c. 193.)

### A dì 12 di Decembre 1587

Pietro di Giulio Sorri dipentore. Ricordo come questo di sopra detto si è convenuto con il molto magnifico Signor Rettore dell' Opera di dipegnare la storia de' Magi, secondo la bontà di un disegnio da esso fattone, in tela, come si costuma, per mettersi ne la tavola, per illaltare che viene sotto gli organi in Duomo, rincontro all' altare de la Madonna, pel prezzo di scudi ottanta d'oro, di lire 7. 10 l'uno, da pagarseli da la detta Opera, con l'infrascritti patti e condizioni.

E prima che detta pittura habbi a essare di tale perfettione, non solo non di minore perfettione in tutte quelle parti che per la bellezza, vagbezza, et eccellentia che si ricerca nella pittura, di quel quadro che egli ha dipento, quale è nela Chiesa della Compagnia di S. Caterina in Fontebranda, ma che ancora abbi a eccèdare di perfettione et bellezza. E quanto a detto disegnio, che lo abbi andare ampliando, in particulare nel dimostrarvi apparentia di comitativa di quelli rè più che si può a maggiore vaghezza. Inoltre che detta pittura l'habbi affare a tutte sue spese di colori e d'ogni altra cosa che ci andasse; e che li colori sieno dei più fini che si trovino; escettuando però quanto al colore azurro oltramarino, che tal colore se li habbi a dare, over pagarsili da la detta Opera. Inoltre che detta pittura habbi a darla finita a tutta persettione a tutto Ottobre prossimo del 1588, o al più longo da oggi a un anno. Inoltre che le detta Opera abbi a darli a buon conto del detto prezzo in una, o più volte fino in tutto scudi vinticinque simili; e finita che sarà la detta pittura a tutta perfettione, e conforme a quanto di sopra egli si obbliga, si li devi pagare el restante del sopradetto prezzo.

Item, sono d'acordo, che la tela dove si fa la pittura e la tavola e il telajo, si come ancora la cornice, debbino farsi tutte a spese di detta Opera.

Item sono d'acordo, che quando tal pittura venga ad essere di tal bellezza et perfettione, che oltre sia conforme a l'obbligo sopradetto in tutte le parti che si ricerca ne l'eccellentia della pittura; per il che venga a sentirsi una certa soddisfasione e lode di tal pittura; che in tal caso si li habbi a pagare da la detta Opera oltre al prezzo sopradetto, scudi vinti simili di più; e da l'altra banda, se acadesse, il che in alcun modo non si pensa, che la pittura non riuscisse conforme a l'obbligo sopradetto, overo che per qualche impedimento o caso, che Dio lo cessi, non potesse finirsi detta pittura; che in tal caso egli sia obbligato a restituire li danari che havesse ricevuto a buon conto, e far buono la spesa de la tela datali per ciò; et alla medesima restitutione sia obligato in caso ancora che non l'havesse data finita per il detto tempo d'un anno.

E per le cose predette osservare, obligò sè, suoi eredi — e per fede de la verità io Persio Pecci camarlingo di detta Opera ho scritto questo di comune volontà del detto Signor Rettore et del detto maestro *Pietro*, quale si sottoscrivarà.

lo maestro Piero sopra detto affermo quanto di sopra.

# N.º 166.

# 1588 21 di Dicembre

Tavola della Decollazione di S. Gio: Battista allogata a Francesco Vanni da Silvio Tartagli per una sua cappella in Arcidosso. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIRNA. Cod. I. V. 9. carte 44.)

#### Al nome di Dio ec.

Per questo scritto si dichiara, qualmente maestro Francesco di Eugenio Vanni da Siena pittore questo di 21 di Dicembre 1588 promette per tutto il mese di Luglio, anno seguente 1589, haver fatto a me Silvio di Lattanzo Tartagli d'Arcidosso una tavola di pittura in un mio altare ne la terra d'Arcidosso, rapresentandovi la decollatione di S. Gio: Battista, secondo il disegno fatto dal medesimo maestro Francesco, con ogni maggior diligenza et accuratezza: quale tavola come sopra dipinta si contenta venire ad accomodare all'Agosto prossimo nell' istesso altare. Et io Silvio

suddetto, accettando la promessa et obligo come sopra fatto dal predetto Sig. pittore, prometto pagarli et sborsarli scudi sessanta d'oro, cioè scudi quindici in queste feste del prossimo Natale di Nostro Signore. Et il restante all'Agosto detto, finita et accomodata l'opera nell'altare in Arcidosso. Et a quanto di sopra siamo restati concordi esso maestro Francesco et io scrittore questo di detto in Siena, a la presentia di messer Aquilante Laterani da Cetona, hoggi maestro di scuola in Siena. Et in segno di tal verità esso maestro Francesco di man propria sottoscrivendo affermerà, si come anco detto messer Aquilante. Et io Silvio suddetto con consenso di detto Signor pittore ho scritto et affermo quanto sopra; dichiarando che l'altezza di detta pittura dev'esser di braccia cinque et oncie quattro, et la larghezza braccia tre oncie tre ec.

Io Francesco Vanni pittore sopraditto mi obligo quanto di sopra.

Et io Aquilante Laterani soprascritto fui presente.

El di 26 di Dicembre 1588 scudi quindici d'oro a me Francesco Vanni sopra ditto da messer Francesco Vannini.

# N.º 167.

# 1590 16 di Maggio

Ricevuta di Francesco Vanni del prezzo della tavola fatta per la Chiesa, e della Nunziata dipinta a fresco sulla porta del Monastero di Belriguardo. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO Ec-CLESIASTICO. Certosa di Belriguardo e di Pontignano Reg. B. IV. a c. 111.)

# A dì 16 Maggio 1590

Fo fede io Francescho Fanni pittore, come questo di e anno detto ho riceuto piastre vinticinque di lire 7 l'una dal camarlingo padre don Angelo priore Ciertosino ahhonto (sic) della tavola per la Chiesa, e per la Nunziation di Nostra Donna fatta so-

pra la porta del Monasterio di Belriguardo: et in fede del vero io Francesco sopradetto ho fatto di man propia questo di e anno sopradetto: lire 175. sol: 0.

E più el di 15 di Novembre 1590 io *Francesco* sopradetto ho riceuto lire dugiento a buonconto della tavola di altare e Nunziata sopradetta: lire 200.

A di 22 detto io *Francesco Vanni* sopraddetto mi chiamo sodisfatto della Nunziata fatta sopra la porta, de la quale ho riceuto scudi dodici d'oro cioè lire novanta, e scudi cinquanta d'oro per la tavola che ho fatto per l'altar maggiore de la Chiesa di Belriguardo: che in tutto sono scudi sessantadue d'oro, cioè lire 465.

# N.º 468.

# 1591-92 19 di Marzo

Allogazione a maestro Filippo, e a maestro Angelo intagliatori, del lavoro di un tabernacolo di legno per la Chiesa della Certesa di Belriguardo. (ARCHIVIO, Monasteri e Reg. detti a c. 113.)

# ★ Jesus Maria A dì 19 Marzo 1591-2

Sia noto a chi leggerà e udirà legere la presente scritta, come maestro Filippo, intagliatore, e maestro Angelo, legnaiolo si obbligano l'uno per l'altro a fare uno tabernaculo, secondo il disegno facto da me Cristofano Rustici pittore alla S. Chiesa della Certosa di S. Maria di Belriguardo, per pretio di lire settantasette, e darlo compito per tutto il mese di Aprile prossimo che viene; e non intendendo di volere più di tre quinti ogniuno di loro infino che non sarà finito, e tali lire setantasette si obbliga a pagarle D. Angiolo priore di detto Monasterio: e non intendendo di volere impaciare nel loro lavoro, ma ciascuno di loro si acorderano di scompartire tali denari secondo il suo lavoro, e volontà; e in fede di ciò si sottoscriveranno come sopra.

- Io D. Angniolo priore di S. M. Maria di Belriguardo affermo, e mi contento come è detto.
  - lo Filippo sopradetto afermo
  - Io Agniolo sopradetto afermo quanto di sopra.

# N.º 469.

# 1593 15 di Giugno

Allogazione a Francesco Vanni del quadro per la cappella di S.

Ansano in Duomo. (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Ricordi dal 1567 al 1596 a c. 281.)

Maestro Francesco di Eugenio Vanni da Siena, depintore. Ricordo che questo di 15 Giugno si è convenuto con il Signor Rettore nostro di fare una dipintura in tela a l'olio, che serva per tavola a l'altare in Duomo detto di S. Ansano, nella quale sia dipinta da il mezzo in giù l'istoria quando S. Ansano battezzò Siena, e da mezzo in su una Nostra Donna che rachomanda la città a Dio suo figliuolo, sicondo il disegnio che n' ha lasciato di sua mano ne l'Opera; il quale possa migliorare et ampliare secondo le regole buone de l'arte sua. E per mercè e premio di sua invenzione e fatiche, habbia da l'Opera scudi ottanta di lire 7 1/2 per scudo, da pagargliene scudi vinticinque simili in una, o più volte, mentre lavorerà, e il restante in fatto che haverà posto detto lavoro in opera; con questo aggiunto, che se di detta dipentura sodisfarà a li più, e a li più intendenti tra i Senesi, come si desidera e come si spera, habbia sopra li ottanta scudi, vinti più simili.

Sia tenuto fare detta dipentura a tutti suoi colori fini et spese, eccettuandone lo azurro oltremarino, la tela, il telajo e l' ornamento; le quali cose sia tenuta a fare l' Opera a spese proprie.

Sia obligato darla fornita quanto a la dipentura in termine di mesi 18 da oggi, e caso che manchasse a questo capitolo, possa l'Opera e suo Rettore pretendere contro di lui ogni spesa, danno, o interesse avesse patito.

Convennero finalmente, che se per qualsivoglia caso detto maestro *Francesco* non fornirà detta dipentura (il che Iddio cessi) se ciò achadesse per difetto suo, sia tenuto egli, o suo erede rifare tutte le spese che l'Opera ha fatte per ciò, come de la tela, colore, telajo ec. E per le predette cose osservare, si obbliga ec. sottoscrivendosi di sua propria mano.

lo Francesco Vanni pittore affermo quanto sopra si contiene.

N.º 170.

### 1593 25 di Novembre

Allogazione a Francesco Vanni di una pittura nella cappella di S. Caterina in S. Domenico. (Dall'Originale che si conserva in Siena Presso Giuseppe Porri.)

A dì 25 di Novembre 1593.

Per il presente scritto si dichiara, come li Reverendi Padri di S. Domenico, e per loro fra Girolamo Senese, al presente Priore di detto convento di S. Domenico di Siena, alluogano a dipingere la cappella di S. Catharina da Siena dentro di detta Chiesa a maestro Francesco Vanni, pittore senese, ne la quale deve dipingere una storia quando santa Catharina libera una spiritata, con li stipiti, che hoggi sono guasti dall' humidità, e' due confessori di detta Santa, cioè il beato Raimondo da Capua, et il beato Thomaso Nacci senese, ne li pilastri nell'intrare ne la cappella; dichiarando che li pilastri e li detti Beati deveno esser dipinti a olio nel muro, et la detta storia pure colorita a olio in tela, da incollarsi nel muro, secondo che si costuma in Roma; obligandosi detto maestro Francesco che detta tela non si staccarà dal muro per difetto dell'incollatura et opera sua per otto anni almeno, e dato che dentro a detto tempo si stacasse dal muro per difetto dell' opera sua, s' obliga ridurla che stia bene, a tutte sue spese: et la detta storia sia secondo il decoro e componimento di quella di fronte, di buon disegno e di colorito diligente, secondo la sua intelligenza e sapere: il tutto senza fraude: et la detta opera sia obligato a darla del tutto finita ad ogni sua spesa di tutto quello che v' andarà, in termine di due anni; incominciandosi el primo anno a' dì primo di Marzo prossimo avenire; con questo che li detti frati per pagamento di detta opera e di tutto quello che egli vi havesse speso, sian tenuti et obligati darli scudi cento trenta, di sette lire l'uno, in termine di detti due anni, cioè vinti scudi al presente, et da Marzo in là vinticinque scudi ogni sei mesi; con questo che l'ultima paga non la devi havere senza finita l'opera; dichiarando non di meno che non si devino fare dette paghe se non si vede attualmente ed evidentemente che il lavoro de la pittura vadi incaminando: volendo nondimeno che l'opera si cominci per tutto il mese di Dicembre prossimo, e per tutto il dieci di Gennaro sia dipinto uno de li confessori detti che vanno ne li pilastri: e per fare e mantenere tutte le sopraddette cose l'una e l'altra parte obligano sè, suoi beni et heredi presenti et avvenire in ogni miglior modo. Et in fede di quanto sopra si contiene si sottoscrivaranno di loro propria mano l'una e l'altra parte.

Io fra Girolamo Senese priore di S. Domenico di Siena affermo e prometto mantenere quanto sopra, et ho fatta la presente di propria mano in cella nostra, presente il sopradetto maestro *Francesco* el dì, et anno sopradetto.

Io Francesco Vanni mi hobbligo quanto di sopra et ò ricevuto la sopradetta caparra, cioè piastre venti. . . Lire 140. (Seguono le ricevute delle rate pagate sino al saldo.)

### N.º 174.

# 1593-94 26 di Gennaio

Allogazione ad Alessandro Casolani del quadro della Natività di Gesù Cristo per l'altare del Sacramento, o di S. Vittorio in Duomo. (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Ricordi dal 1567 al 1596 a c. 294.)

Maestro Alissandro di Austino Casolani, dipintore. Ricordo che l'illustrissimo molto eccellente Sig. Rettore nostro gli alluoga a dipingere una tavola da porsi all'altare di santo Vittorio in Duomo in tela, nella quale sia dipinta la Natività del Signor Nostro, conforme ad uno schizo ch'egli n'ha porto ad sua Reverenza Eccellentissima, da megliorarlo et non pegiorarlo, da doverlo in tal guisa con bonissimi et apparentissimi colori haver dato finito per tutt'el mese d'Ottobre prossimo del 1594 a' suoi tutti colori, financo l'azurro oltramarino, se così anderà, se il Signor Rettore ce lo vorrà, per quel prezzo che detto Signor Rettore et detto maestro Alissandro saranno d'accordo, finita che sarà detta opera; et quando vi fusse discordia, da rimetterla in huomini comunemente da chiamarsi, dovendosi nel resto intendere il tutto a buona fede, remossa ogni sorte di cavillazione.

Et a buon conto per dar principio a tal'opera et poter la-

vorare in essa, s'è dato da me Flaminio Landucci camarlengo dell' Opera, d'ordine di detto Signor Rettore, et il detto maestro Alissandro gli ha ricevuti, ducati vinticinque a lire sette di den:, con conditione, che se detta pittura non riuscisse in quella vera perfettione che dovrà essere, o che se detto maestro Alissandro non potesse per qualsivoglia impedimento finirla, et non la desse come sopra et al soprascritto tempo, che egli abbia da pargare la tela datagli, con quel di più che si gli darà, o fusse dato, oltre li vinticinque ducati. Et per così osservare, obbliga detto maestro Alissandro sua persona, suoi beni ec.

lo Alissandro sopra detto afermo quanto sopra-

# N.º 172.

4594 48 di Maggio

Lodo del prezzo dell'ornamento intagliato vella base della statua di papa Alessandro III fatta da maestro Domenico Capo. (ARCHINIO desp. Libro di Documenti Artistici N.º 105.)

Stima dello intaglio fato da maestro Domenicho, scultore fiorentino, per l'ornamento di papa Alessandro III sanese, fato in Duomo da maestro Antomaria di Piero Govani dello Abate, scarpellino sanese, per ordine dello magnifico et eccellente messer Cicurta (Giugurta) Tomasi dignissimo Rettore dell'Opera del Duomo di Siena.

lo Flaminio di Girolamo del Turcho sanese, esendomi stato dato la parola dal Signor Rettore dell'Opera del Duomo di Siena messer Cicurta Tomasi, che io vedesi e stimasi lo 'ntaglio fato da maestro Domenicho sopradetto fiorentino dell' ornamento, chome sopra, et io Flaminio avendo visto e chonsiderato sichondo il mio giudizio, che Vostra Signoria li dia a maestro Domenicho sopradetto i scudi vinti otto di lire 7 per iscudo di sua fatica e tempo mesoci per detto ornamento: et di tanto giudicho che li sia dato.

Et per fede dello vero io *Flaminio* sopradetto ò scrito di mano propia e sarà sotoscrito di mano di maestro *Antomaria* e maestro *Domenicho* di loro mano propia, aciò non si tirino adietro.

lo Antomaria mi contetto quatto di sopra.

lo Domenico afermo.

# N. 173.

1595-96 22 di Gennaio

Lodo sopra il prezzo d'una scanzia fatta pel Duomo da maestro Benedetto Amaroni. (ARCHIVIO e Libro detti. N.º 106.)

Noi uomini eleti a difinire e dichiarare una diferenza de' lavoro fato da maestro Benedeto Amaroni pel magnificho Mesere de l'Opera del Duomo di Siena; coè ischacie (scanzie) da tener libri ne lo istudio, di legname, parte di noce et parte di legame (sic) biancho; e pere il deto magnifico Mesere, era maestro Bernardino di Teseo; e pere il deto maestro Benedeto Amaroni, fu maestro Francescho Franzese; e per non essere d'achordo infra di loro, si chontetorno una parte e l'atra di chiamare il terzo; e per terzo fu maestro Domenico Cholombini: esedo istati isieme cho' le parti, abiamo visto e chonsiderato bene, e troviamo ch'al deto lavoro acede al prezo di schudi cinquatatre, scudi 53. E chosi fumo d'achordo: e da loro sarà soto ischrita. I' Domenico è soschrito di mia mano.

Io Francesco sopradetto affermo quanto di sopra.

Io Domenicho legnaiolo per pregiera di sopradetto Bernardino, perchè disse non sapere scrivere, socrivo per lui, afermo. Tazata (tassata) in lire sei da pagarsi la metà per uno, chome a Livro de le stime in fo: 91.

# N.º 474.

159 . . .

Nota del lavori fatti pel Duomo da maestro Bastiano Argentini, orefice. (ARCHIVIO e Libro detti N.º 108.)

Maestro Bastiano Argentini, orefice, pretende li sia fatto per il modello del triangolo, sopra il quale egli dice ci ha fatto la forma e fattala tragittare di bronzo, et da esso rinetta; et in ciò dimanda solamente aver fatto il modello et avere rinetto il bronzo, dove si stamperà la piastra.

In oltre pretende, per haver netti i candelieri due primi, haver lavorato sei festoni e sei foglie fenite di tutto ponto; le quali dice pesano intorno a lib: sette.

In oltre, per haver fatto sei teste di cherubini e sei zampe, e due cerchi di foglie di numero vintisei; che sono da capo in detti due cerchi sopra il balaustro: le quali sopradette teste e zampe, e foglie dice haverle orate e tragittate: le quali ascendono, secondo lui, al peso tutte insieme, intorno al peso di libbre tredici.

E inoltre dice dover haver poi tre piastre fatte e stampate da metter insieme un triangolo; nelle quali, dice esare trafitti i festoni sopradetti da lui fatti, che ascendono, secondo esso, al peso di lib: sei incirca.

In oltre, pretende giorni otto di tempo speso in rinettar una testa di cherubino, qual è intorno al vaso, e far disegni di fregi, o d'altre cose che in detto vaso sono.

In oltre domanda li sian pagati tutti li modelli e cere fatte da lui che dice mostrar; li quali modelli dice han servito a maestro *Domenicho* a fare li altri due candelieri. . •

.

· \_ &.. \_ \_\_\_\_\_\_

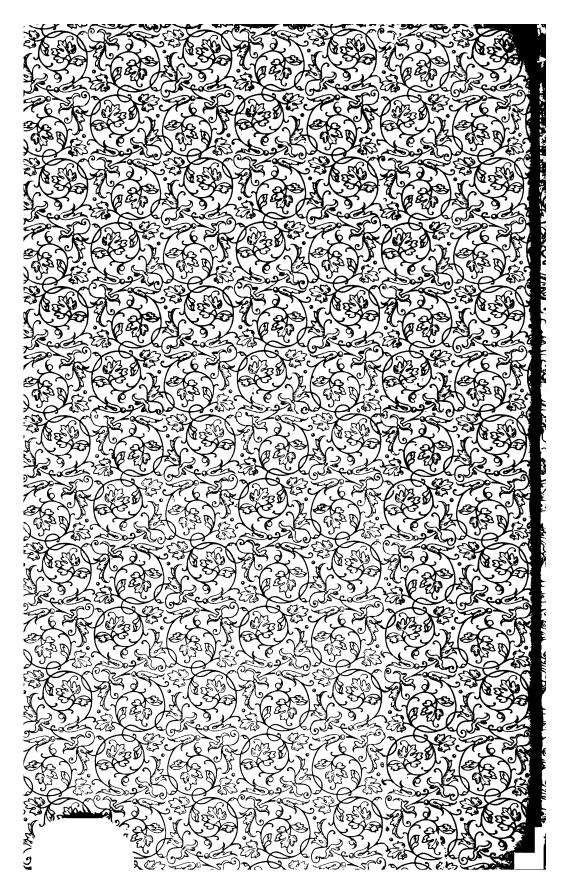

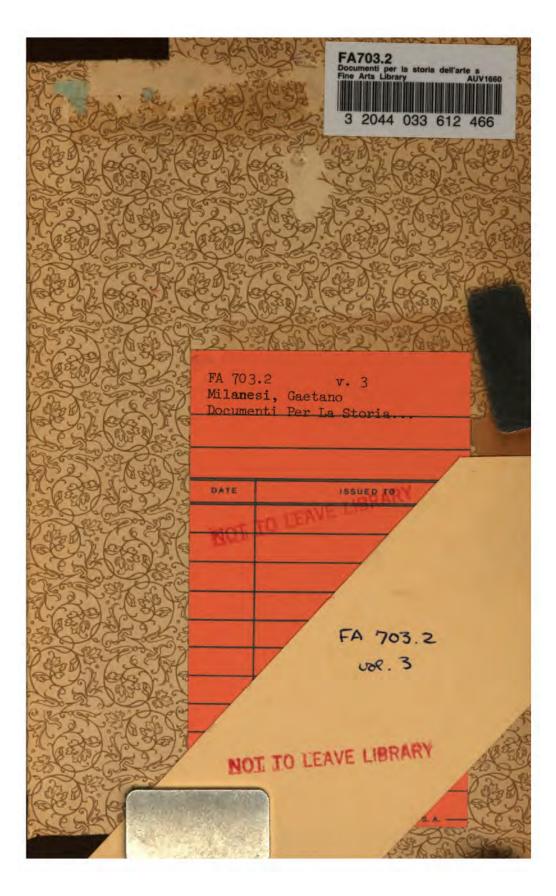